

F-1.
70.

Leene south Cellhele

you.

# **VOCABOLARIO**

# PORTATILE FERRARESE-ITALIANO,

OSSIA

### RACCOLTA DI VOCI FERRARESI

LE PIU' ALTERATE,

ALLE QUALI SI SONO CONTRAPPOSTE
LE CORRISPONDENTI VOCI ITALIANE,

DELL' ABBATE

## FRANCESCO NANNINÍ.

OPERETTA UTILISSIMA

AD OGNI CLASSE DI PERSONE.

IN FERRARA MDCCCV.

Per gli Eredi di Giuseppe Rinaldi.

La I.D N 1844 Voc 648009



A vviene frequentissimamente a' Giovanetti Ferraresi, e di non rado anche alle persone di lettere, che trovansi in grande imbarazzo dovendo esprimere in buona lingua italiana certe voci e frasi del paese, perchè o non sappiano, o non si presentino alla loro memoria le corrispondenti voci e frasi della pura lingua italiana: dal che ne deriva la necessità, o di appigliarsi a delle perifrasi, o d'inciampare in espressioni improprie.

Io credo di dover dispensarmi dal munire di prove questa mia asserzione, e me ne appello soltanto all' intimo senso di chiunque si è trovato in circo-

stanze di farne lo sperimento.

Dove rivolgersi allora per supplire ai difetti della lingua indigena? non certamente ai vocabolari che corrono per l'Italia. Essi non hanno che una lunga serie alfabetica di voci italiane, che riescono affatto inutili a chi ne' casi summentovati non ha in pronto che il vocabolo ferrarese, il quale nel suono, nell' aggregato delle lettere, ed anche talvolta nel suo tutto, è affatto discorde dal vocabolo italiano, con cui si vorrebbe scambiarlo.

Si sa che una sola è la lingua professata dalla Nazione Italiana, usata particolarmente ed uniformemente dai dotti, e riconosciuta in ogni angolo dell' Italia: ma che questa è divisa in più Dialetti ( tra i

quali il migliore è quello della Toscana); e che lo era non meno ne' tempi della lingua latina, fuori di quella piccola estensione di territorio che appellavasi Luzio. Anzi la stessa Roma ne' tempi di Cicerone e di Quintiliano non andava esente da barbarismi e da sollecismi : ed oggidì nè in Firenze, nè in Parigi, nè in Londra si parla dalla generalità la lingua dei dotti d' Italia . della Francia, della Gran Bretagna.

Ora anche il Ferrarese ha il suo particolare Dialetto, come il Bolognese, il Romagnuolo, il Modonese, il Mantovano; ex-provincie tutte confinanti, un giorno sotto differenti governi, e rapporti commerziali , le quali derivarono forse da differenti Barhare Nazioni: che nell'inondazione dell'Italia vi stabilirono la loro dimora, e rivoluzionarono i Dialetti dei naturali, come avevano già fatto i Romani sulle loro conquiste nelle Gallie, nella Spagna, in Germania. nell' Illirico, ed aitrove.

Il Dialetto Ferrarese può forse vantare a preferenza di parecchi altri un capitale di voci più analoghe alle italiane, e un accento meno viziato. E' corrotto però anch' esso, poichè tronca le parole levando sillabe intiere: toglie delle vocali , lasciando talora un' aspra collisione di moltiplici consonanti: innesta vocabolo stesso altre lettere e sillabe: presenta altre volte dei termini e modi proverbiali, che si scostano dal buon italiano.

Di qui è ch'io mi sono convinto della necessità di compilare una raccolta di voci ferraresi le più difficili a ridursi in buon italiano, per essere appunto le più corrotte, e che mi lusingo di esserne venuto a capo tribus chartis . . . . Jupiter, et laboriosis! Io le ho disposte per alfabeto, contrapponendo loro,

le corrispondenti voci italiane.

Ho ritoccato per parecchi anni questo mio lavoro; e dopo di aver frugato possibilmente ne' migliori vocabolari, nulla fidandomi delle mie forze, mi sono giovato dell' opera di alcuni colti Amici, ed anche di Toscani intelligenti. Si è voluto altresì rendere il volume portatile rigettando una infinità di voci, la cui versione è ovvia bastantemente.

Quando dico raccolta di voci ferraresi, intendo di parlare, di quelle che formano il Dialetto della Città di Ferrara, perchè allontanandosi da questo punto centrale del Basso Po, sia verso la Traspadana, sia all'Ovest, o al Sud, o al Sud-Est del Dipartimento, si odono bentosto de' vocaboli eterogenei, ed immischiati di quelli de' popoli conterminanti, attenendomi ai quali non sarebbe stato più intelligibile il mio Vocabolario. D'altronde, io son ben certo, che in tutti gli angoli del Basso Po evvi qualche persona, che conosce appieno il Dialetto di Ferrara, e che può agevolmente rischiarare ogni dubbio, che potesse insorgere a chicchesia.

Io non voglio, nè debbo perdermi a diciferare i vantaggi, che dovrà apportare questa opericciuola. Credo che abbastanza siano manifesti da quanto ho poc'anzi premesso: che i Giovanetti, e tutte le persone ben intenzionate se ne convinceranno coll'uso, e che vorranno sapermene grado. Sarebbe desiderabile che ogni Dipartimento della Monarchia Italiana avesse un amminicolo di simil natura, che agevolerebbe la via al puro idioma italiano invece dell'incolto lombardo, di cui (oso dirlo) furono, e so-

questo buen lavero, le adogni voca

Non veglio tampoco occultare ch' io sono persuaso possa essere il presente libro suscettibile di miglioramento, particolarmente coll' aggiunta di non poche voci tecniche; ossia peculiari delle arti o professioni, oltre a quelle che ho potuto inserirvi: e lo faiò forse un giorno, ch' io mi sia assicurato di un esito favorevole, e che mi senta tanto di forza per poter reggere a tal peso. In difetto, lascietò ad altri la palma di dargli perfezione, ed avrò sempre la compiacenza di poter dire: ego plantavi.

#### AVVERTIMENTI.

A rilevare più speditamente alcuni vocaboli Ferraresi, o a rinvenirli colla minore difficoltà, bisogna avvertire:

Che il Dialetto Ferrarese pronunzia la lettera c con tre suoni differenti.

Per formare la c schiacciata, o simile alla ce e ci de' Toscani si unisce questa lettera in Ferrarese alla lettera h: p. e. occh' (occhio) picch' (picchio) &c. Così la pongono i colti Scrittori di lingua vernacola Ferrarese, e tra questi il chiarissimo Baruffaldi.

Un' altra c Ferrarese suona come la 7 Toscana: così ciel (cielo) Lucie (Lucia) &c.

La terza finalmente è una c tronca ed aspra, come ric (ricco) aloc (allocco) &c. Questa va sempre rel fine delle parole a differenza delle altre.

#### A AB

A . A', prima lettera dell' alfabeto.

A, A, prepos.

A, questa lettera nel dialetto Ferrarese posta innanzi a qualche verbo ha forza d'10, o i; come e. g. a cant, a son, lo stesso come, io canto, io suono.

A, questa lettera nel dialetto Ferrarese alle volte non è, che voce puramente riempitiva, che per se nulla significa, come e. g. a piov, a neva, lo stesso quanto, piove, nevica.

Abada, avv., abada, a baloc-

Abecce, abicci, alfabetto.

A bel bell., avv., a bell' agio, con comoditá, pian piano, a bel bello.

A bella posta, a bella posta. Abèz, e stretto, abete, abe-

to, alb.

A bottafiss, cascara bortafass, avv., cascare, o cadere a catafaccio, si dice ellorchè ciò accada di varie cose cadute senz'ordine, e frameschiatesi confusamente: per cadere precipitosamente, con impeto, senza ritegno, e rovinare, precipi-

#### AF

tare, e cadere a un tracto: improvvisamente, e cader bocconi.

A branchi, a branchi, in frotta, in bulima, a truppe,

in ischiera.

A brazz., avv., a braccia quadre, a bizeffe, a bizeffo. a busso, a bussa, a sgorgo, a crepa pancia, a crep. pa pelle, a cafisso, a macca, a maceo, abbondantemente, copiosamente, come e. g. mangiare a braccia quadre, e simili: vale per velocemente, con velocitá, fortemente, prestamente, ratto, gagliardamente, con gagliardia; vale per a diluvio, a trabocco, straboechevolmente, trabocche. volmente, a rovescio, a sgorgo, come e. g. piovera a diluvio, e simili.

A brazz, parlar o dir a brazz, parlare a braccia, e all'improviso, e improvviso: por-

tare a braccia.

#### AC

A cavall dal foss, a cavallo del fosso, esser ambiguo, non determinarsi, e star fra le due acque, star in ponte, e barchega

A 4

giare, bilanciare?

A cavall, prop., verso, vicino, presso, circa.

A cavallozz, o aperia, avv., a cavalcione, a cavalciorii, a cavalluccio, accavalciare, come e. g. portare a cavalcione, e simili.

Acca, acca, lettera dell'alfabeto.

Accentar, accenture, porre l'accento: accentuare, dicesi del pronunciar le parole con gli accenti, e accentare.

A chi chiappa chiappa, a chi tocca tocca, avv., a rusta

raffa .

A coll, o largo, contiguo, rasente, accosto, a costo, a costa, vicino, allato, prep.

A co piè ( vultar ), volgere a capo piede.

Accorgars, accorgersi.

Accost, accosto, a costo, a costo, a costa, accanto, vicino, rasente, prop.

Accumpagnar, accompagnare. Accupar, accoppare, uccidere. Acquavita, acqua vita, acqua

Acquaron, acquazzone, gran picggia.

Acquastrella, acquicella, acque-

AD

Adacqua, add., adacquato, inacquato.

AD

Adacquar, adacquare, inzequare, e innaffiare, annaffiare, e irrigare; per inacquare, e adacquare, metter acqua in qualsivoglia liquore, e simili.

Adacquarela, inaffiatojo, trom.

bajo, latajo.

Adar, e adars, adattare, adattarsi: Per accorgersi, addarsi, avvedersi, vedere: per famigliarizzarsi: per esser trattabile, affabile, manieroso, e compiacente.

Adasià, agg., adagiato, tardo, duro, disadarro.

Adasiar, adagiare.

Addoss, addosso, esser addosso, recarsi addosso, metter addosso, in dosso, salire addosso, cacciarsi addosso, tener addosso: tener addosso, o indosso, vale anche nel pensiero, nell'animo.

Addupar, e addupars, addopare, e addoparsi, porsi

dopo, o dietro.

Adess, adess, avv., tra poco, in breve, da quì a poco, e presto, tosto, subito.
A ditt, avv., a detto, a detta.
Aducchiar, e schiacciata, a-

docchiare.

AF

Affar, e affars, affare, affarsi, confarsi, convenire.

Affituarj, fittajuolo, fittuario, quelli, che riene in affitto.

Agh, gli, le, a lui, a lei, terzo caso singolare, come e. g., agh digh, vale quanto, gli, o le dico, dico a lui, dico lei; serve anche al terzo caso plurale, e importa quanto, loro, a quelli, ai medesimi, come e. g., agh diss, dissi loro, a quelli, cet.: vale pure per avverbio di luogo, come quì, qua, ci, vi, ivi, quivi, avv. di stato in luogo, come, agh stagh, sto quì, cet.; e lá, colá, a quel luogo, avv. di moto a luogo, e. g., agh vagh, vado colá, lá, cet, : per dove, per quà, per colá, per là, per quel luogo, come e. g., agh pass, passe per cola, per dove passo, cet., avv. di moto per luogo: ma non serve al moto da luogo.

Agr, sost., agro, fortore, agrezza, acrimonia.

Agr, agg., agro, acre, forticcio, forteruzzo, e forte. Aguzz, agg., aguzzo, acuto, aguto, acuminato: per affilato, tagliente.

Ai , sost. , aglio . Ajada , sost. | agliata? Ajara, voce contadinesca, aria. Ajb, abbeveratojo, beveratojo, beveratojo, truogolo, trogola.

AL

Ajòla, sost., agliolo, e agliola, erb. nota.

AT.

Al, vale come l'articolo il: Al, vale come i pronomi lui, egli, il medesimo, colui. Ala, avv, su via, via su,

presto, animo, coraggio. Albagia, albagia, vanità, alrerigia, alrerezza.

Albarazz, albarella, 2 010 noto.

Albi, abbeveratojo, beveratojo, truogo, truolgolo, trogolo.

Albiol da usie, o largo, beccatojo: per abbeveratojo: il primo è uno strumento per mangiare, il secondo per bere .

Alcadura, leccatura. Alcar, leccare, lambire. Aldam, letame, concime.

Aldamadura, letamatura, letaminatura, cencimatura. Aldamar , verbo , letamare ,

concimare. Aldamar, sost., letamajo;

concimaja.

Algnada, sost., legnata, bastonata.

Algnam, sost, , legname . Algnar, verbo, significa, bastenare .

Algnat, sost., legnaja, o

nassa di legna.

Alguara, sost., legnaja, luogo, dove si ripone le legne. Alguer) ramarro, serpentello,

Algur ) lucerta verde.

Aliadagh, lugliatico, cosa, che viene nel mese di Luglio.

All' arbuffa, avv., di rincon-

tro, all' incontro.

All' arfusa, avv., alla rinfusa: per di rincontro, voce usata, per dinotare l'azione e. g. di strigliare una bestia contro la direzione del pelo. All'ingrosso, avv., all'ingrosso, All' orba, avv., allo scuro, al

bujo: v. a occh balestrun.

Alla brava, avv., alla brava.
Alla carlona, avv., alla carlona.

Allegar, add., allegro./

Allegar dal vin, brillo, ciuschero, alticcio, avvinazzato.
Allungar, raggiugnere, giugnere, arrivare: per allun-

gnere, arrivare: per allun-

Alta da pozz sost., spalletta, sponda, parapetto. Altana, v. Antana.

Altiera, lettiera.

Alvà. add., levato, alzato. Alvada, sost., levata, alzata. Alvador, add., levatojo, co-

me ponte levatojo.

Alvadur, sost., lievito, fer-

Alvam, sost., allievo.

Alvaz, le vare, alzare. Alvazz, sost., allievo. Alzier, leggiero: per vulot v.

Am, mi, a me pronome, come e. g. am par, mi pare.

A mala pena, avv., a mala pena.

A mena dì, avv., a mina dito.

An vale quanto non, e.g. an poss, non posso; an ved. non vedo.

Anara, anitra, anetra.
Anarin, anitrino, pulcino

dell'aftitta.
Anas, stist., anice.

Ancin, fermaglio, uncino, uncinello, uncinetto.

Ancinar, uncinare, uncicare, mettere il fermaglio l'uncino, e pigliar coll'uncino.

Ancinell, uncino, uncinello,

uncinetto, e fermaglio.

Ancinett, v. Ancinel.

Andar in dre cul, rinculare,

Andar in brod d'mandulina, andar in broderro, figur., provare grandissimo piacere, e gioire, intenerire, sollecherare, sollacherare: per andare in amore.

Andar a bissabova, setpeggiare, andare torto, e volteggiare, strisciare; y. bissabova.

Andavitt, andito, corritojo,

corridore, viottolo : .

Andit , andito , corritojo : per cursia, quello spazio voto nel mezzo delle stalle, teatri, e simili.

Andmella da cussin, fodera, sopracoperta fatta a guisa di saechetto . nella quale si mettono i guanciali.

Ands, anice.

Anell, anello: dicesi poi campanella, o campanello a quel cerchio di ferro fatto a guisa di anello, che si attacca all'uscio per picchiare, e così pure dicesi di molti altri anelli fitti ne' muri per diversi esercizi: e campanelle, o campanelli, diconsi que' cerchietti di fil di ferro, che si attaccano alle portiere, e simili.

Anghirolla, abbeveratojo, beveratojo, e truogo, truogolo, trogolo, acquajo.

Angiova, o stretta, acciuga, anchiova, pesce.

Angossa, o stretta, v. ingossa. Angossa, o stretta, angoscia, · affanno, travaglio.

Anguanin, giovenco, manzet-· to di un anno ai due.

Angunaja, anguinaglia, anguinaja, inguine.

Anma, anima.

Anma d' frutt, nocciolo, osso, anima; così pure si dice delle sementi di varie

AN frutta, benchè dette sementi non sieno d' osso.

Anmella da cussin, fodera, sopracoperta.

Anmina, animina, animetta: per animetta, espertojo del calice.

Anngossa, o largo, negossa,

negosso, rete.

Anquò, o stretto, oggi, oggidì, oggi giorno.

Ansa ) afa, affanno, ansa-Ansia ) mento, ansata, anelito, anelamento, inceppamento di respiro: per ansieta, brama, ansa, ansia, desiderio,

Antadura, sost., nettatura, nettamento.

Antana, velletta, vedetta, Inogo eminente della Casa, e lomb., baltresca, loggetta. Antar, nettare, pulire, forbire, tergere.

Antigaja, sost., anticaglia: Antiport, sust., usciale, antiporta , e. lomb. antiporto .

Anzana, Alzaja, corda per le barche.

Anzul, z dolce, angelo, angiolo .

Anzulin, angelino, angiolino.

A occh a balestrun, avv., a caso, e sconsideratamente, inavvedutamente, e alla spensierata, ciecamente, all' impazzata, come e. g. fare a caso, e simili: per a tentone, a tentoni, a brancoloni, come e. g. andare a tentone.

AP

A palpun, avv., a caso. ciecamente, senza attenzione, alla spensierata, sconsideratamente, inavvedutamente all'impazzata, come e. g. fare a caso, cet.: per a tentone, a tentoni, a brancoloni, come e. g. andare a tentone, cet.

A posta, avv., a posta, a

bella posta.

A precipizi, avv. a precipizio, a fiaccacollo, a rompicollo.

Appoz, appoggio.

Appuzar, z dolce, appoggiare, poggiate.

AR

Ara, aja.

Ara, metter in ara, inajare, mettere in aja.

Arbalta, sost., ribalta, botola. Arbaltar, ribaltare, rovesciare, voltar sossopra.

Arbalz, ribalzo, rimbalzo, sbalzo, resilenza,

Arbalzar, ribalzare, rimbalzare, sbalzare.

Arbassar, abbassare, ribassaie, sbassare, rabbassare.

Arbattar, ribattere: Per ribadire, ritorcere la punta del chiodo, e simili, e ribatterla inverso il suo capo nella materia confitta, anche ribattere.

Arbattar la fnestra o perta, e simili, rabbattere, socchiudere, quasi chiudere.

Arbattar il parol, rimbeccare, rispondere a rimbecco, rispondere a quanto occorre.

Arbattar il vid, e simili, propagginare, riffossare, ricoricare, ricorcare, coricare i rami delle piante, o i tralci delle viti, acciocchè faccian pianta, e germoglio. Arbattdura d' vida, e simili,

propaggine.

Arbeà, add., rimesso, riavuto, sbozzacchito, rifatto: Per rimpanucciato, rimesso in arnese, in fortuna,

rifatto.

Atècars, sbezzacchire, riaversi, rimettersi, rifarsi, tipristinarsi in salute: Per
rimpanucciare, rimpanuciarsi, rifarsi, rimettersi in
arnesi, in fortuna: Per
rimbeccare, ribattere indietro: e rimbeccare, rispondere a rimbecco, il rispondere a quanto occorre: rimbeccare, rimbecarsi, respingere, o volgersi contro chi
offende.

Arbgozz, o largo, esser o star arbgozz, e simili, essere, stare, o andare, cet.,

 $\mathbf{A}\mathbf{R}$ alla rinfusa, alla confusa. senz' ordine, confusamente, scompigliatamente, a catafascio alla peggio, sotto sopra, a fascio.

Arblar, rivoltare, trattandosi di corpo facile a piegarsi, come il filo del coltollo: e rintuzzare, trattandosi di corpo duro, come chiodo.

Arbomb, rimbombo.

Arbuff, rabbuffo, ributto, e sgarrimento, sgridata, ramanzina, rimproccio: dar un arbuff, cet., rabbuffare, e riprendere, rimprocciare. Arbuffa, add., rabbuffato, scompigliato: e rabbuffato, in senso di riprendere.

Arbuffar, rabbuffare, scompigliare, dicesi dei capelli, peli, penne, cet: per riprendere bravando, rabbuffare.

Arbut, ribollito, agg.

Arbuir, ribollire. Arbuldì, v. arbed.

Arhuldirs, v. arbcars.

Arbumbar, rimbombare. Arbur, albero: albero a mez-20 tronco, albero da cima, o vetra, o albero insolato,

o in libertà.

Arbuit, getto, pollone, germoglio, e virgulto, ributto, sottile rimettiticcio, ramo nuovo rimesso sul vecchio di pianta: barbatella, si dice di certi getti, che alcune piante buttano al loro piede, si dice anche, getto, crescenza.

Arbuttar, gettare, germoglia. re, mertere i getti, i germogli, i polloni, e pullulare .

Arc celest, arco celeste, arcobaleno, iri, iride.

Arcalz dal schiopp, calce, calcio .

Arcalzar, rincalzare.

Arcamar, voce bassa,

Archest, e largo, sost., sceltume, scegliticcio, rimaso, rimasuglio, rosume, avanzo, marame.

Archiam, c schiacciata, chiamo, lamentanza, querela: per richiamo, il richiamare .

Arcmandar, raccomandare.

Aremandazion, raccomandazione, comandigia, raccomandigia.

Arcord, voce bassa, ricordo. Arcova, alcova, zeta, arcoa. Arcurdar, voce bassa, ricor-

dare.

Ardar, verb. Ardere.

Arditarolla, sost., erede, ereditaria, ereditiera.

Ardoss, o largo, avv., a bardosso, a bisdosso, a ridosso, a cavallo nudo, come cavalcare a ridosso, cet.

Ardrizzà, agg., tiddirizzato,

raddirizzato, raddrizzato, dirizzato di nuovo, e anche dirizzato assolutamente.

Ardrizzare, raddirizzare, riddirizzare, raddrizzare, di nuovo dirizzare, e anche dirizzare assolutamente, drizzare.

Arella, caniccio, e canniccio, e arella, lomb.

Arent, e stretto, vicino, rasente, presso, da presso, accosto, prop.

Arfaraar, voce bassa, raffreddare, e raffreddarsi, freddarsi.

Arfendar, rifendere, fendere. Arfess. e stretto, add. rifesso, e fesso.

Arfiadàr, spirare, alitare, inspirare, rifiatare, respirare; vale per lo leggiero respirar de'venti: Per trafiatare, il trapassare dell'aria per le fessure, o per le cose non bene anesse insieme. Arfiladura, sost., raffilatura.

Arfilar, raffi'are, dicesi de sarrori, calzolaj, e simili, il pareggiare colle forbici, o coltelli i loro lavori: vale per dare, pagare: vale per battere, percuotere.

Arfilars dre a qualchun, difi-

Arfrancar, rifrancare, rinfran-

Arfud, rifinto .

Arfudar, rifiutare

Arfus ) alla arfusa, avv.,

alla rinfusa, confusamente. Arfussà, agg., riffossato, ptopagginato, ramo di pianta, o tralcio di vite coricato, acciò faccia pianta o germoglio.

Arfussar, riffossare, propagginare, il coricare rami di pianta, o tralci di vite, acciò faccian pianta, o germoglio.

Argai, agg., affiocato, arrocaro, divenuto fioco, rauco.

Argajolla, sost., rancolo, raucedine, rochezza, fiochezza, affircamento, fiocaggine, affircatura-

Argair, arrocare, affiscare, divenir fisco, rauco.

Argambà, v. arbcà.

Argambars, v. aibears.
Argamul. argamone, fiore?

Arghgad, agg., ragglignato, digrigitato.

Arghgnada, sott., ragghignats: digrignara, raggrignata, raginzaniento di becca.

Arghgnar, e arghgnars, ragghignare, digrignare, e ragghignarsi, digrignarsi, torcere, o ragrinzare la bocca, o per male, o dolore, o mostrar dispiacere; e fare le bocche, o boccaccia; come seno anche quei primi segnali, che si marcano sulla faccia di clai è punto da un discorso, o da chi yede altrui di mal occhio, cer., allapare, che è quell' effetto, quel legamento, che si sperimenta in bocca da chi mangia cose molto acerbe, e ragghignarsi cet.

Arghtar, voce bassa, vomitare, rigettar vomitando.

Argiadura, v. arugiadura, Argiar, v, arugiar.

Argistrar, v. registrar.
Argoi, o stretto, orgoglio,
rigoglio, alterigia, alterez.

za, arroganza, superbia.
Argujant, voce bassa, agg.,
arrogante, tracorante, or-

goglioso, rigoglioso, insolente, aspro, superbo.

Argumblà, agg., sheacciato, spogliato, nudato il braccio, o le braccia, o in
tutto, o in parte.

Argumblar, shrazzar, sbraocisre, spogliare, nudare il braccio, o le braccia o in tutto, o in parte, e in sign, neut, sbracciarsi, nudarsi le braccia.

Arguoi, orgoglio, alterigia, arroganza.

Ariatin, forasiepe, sericeiolo, e lomb, reatino, uccello.

A risgh., avv., appena, con istento: per a rischio, a a risico, a ripentaglio.

Arlada, cannata, cannicciata: far l'arlada, incannucciare, far l'incannicciata, v. arlunada.

Arlia, malaventura, mala sorte, mala ventura, sventura, avversitá, sfortuna, malanno, disgrazia, disavventura, fato, destino avverso, contrario.

Arloi, o stretto, oriuolo,

Arlon, o strerto, v. pzon.

Arlujer, oriolajo, oriuolajo.

Arlunada, camnata, cannicciata; per cannajo, voce de Pescarori, ed è una chiusura fatta con cannicci, lasciandio piccole aperture in più luoghi, dovo pongono certe reti, in cui entrano i pesci.

Armadura da murador, e simili, pontie, si dice di
quelle bertesche, sopra le
quali stanno i muratori a
fare i muri, e simili, e
dicesi pure armadura: covile, e covili, diconsi que
buchi nelle: muraglie, dove poggiatio i travicelli de
ponti,

Armari, armario, armadio.

Armarol, armajuolo, e armajolo.

Armasdar, timestare, mestare di ntiovo, e rimenare, maneggitare: per mestare, menare, maneggiare.

Armisciar, rimischiare, rimescolare, rimestare, mescolare di nuovo: per sempl. mischiare, mescolare, mestare.

Armnar, voce bassa, v. cun-

Armoccia, star o andar all' armoccia, e schiacciata, andare o stare nascosto, di soppiatto, a sottecchio, a sottecchi, di sottecchio, a chetichella, e soppiatarsi, nascondersi, occultarsi: per star zitto, cheto: per osservare, e racere, dissimulare, fingere.

Armujar, rimesollare, umettare, inumiclire, ammorbidire, mollificare, rammorbidire, ed umettarsi, inu-

midirsi .

Armundà, add., rimondato, Armundar, rimondare.

Arngar, rinnegare, rinegare: per voltare, nivoltare, e rinnovare, dicesi delle vesti, quando la pirte di dentro si mette al di fuori.

Arnuvar, rinn byare, e rino-

Arparella, susta; anche vite, chiocciola.

Arpas, o arps, arpese.

Arpaznir, rappiccinire, rappiccolire, appiccolire, rimpiccolire, rimpiccinite, appiecinire. Arpgar, espicare. Arpiantar, ripiantare.

Arps, arpese.

Arpzà . agg., rappezzato:

Arpzadura: sost., rippezzatura, rassettatura.

Arpzar, rippezzare, rattoppare, racconciare, raccenciare, conciare, rattacconare, rabberciare, racciabbattare, rassettare.

Arpznir, v. Arpaznir.

Arrabbì, agg., arrabbiato, invelenito, accanato, stizzito, acceso.

Arrabbir, e arrabbirs, arrabbiare, invelenire, accauare, stizzirsi, accendersi, arrabbiarsi.

Arri, arri, modo d'incitare le bestie al cammino.

Ars, sost., legno di monte detto, arso.

Ars, agg, arsiceio, arso, arsiceiaro, e arido, secco,

Arsanar, voce bassa, risanare.

Arsanzar, risciacquare, leggiermente lavare: per semplic. pulire, nettare, tergere: per battere, percuotere, dar busse, botte.

Arscaldà, agg., riscaldato, per rinfecolato, riscaldato: accaldato, e scalmanato, che soffre caldo.

Arscaldar, riscaldare; per rin-

focolare, accaldare, riscaldare, chi sente gran caldo.

Arscos, nascoso, nascosto:
far, andar, cet. d'arscos,
fare, andare, cer. di nascoso,
di nascosto.

Arsenzar, v. Arsanzar. Arsgnar, risegnare.

Arsià, agg., secco, seccato, asciutto, asciutto, diseccato, e atsiccio, arsicciato, arsicciato, arso: per sitibondo, assetato, che ha sete.

Arsiar, seccare, asciutture, diseccare, e arsicciare.

Arslà, agg., sellato, si dice di cavallo, anche dell'uomo o donna, quando ha la schiena, che piega verso la pancia.

Arssor, o largo, ristoro, alleviamento, sollievo, con-

forto.

Arstuppiar, ristoppiare, voce

d'agricolrura.

Arsui, avanzo, minuzzame, minutaglia, rosume, rimaso, rimasuglio, sceltume, scegliriccio.

Arssurar, Arsurar, rinfrescare: per ristorare, ripo-

sare.

Artaj, ritaglio, e scampolo, pezzo di panno, od altro.

Artegn, fermezza, consistenza, durezza, forza, ritegno.

Artien, v. Attegn .

Artichioce, prima e schia., carciofo, e volgarm. artichioceo.

Artirà, agg., ritirato, appartato: per ritirato, come uomo ritirato: per rannicchiato, raggruzzato, rattrap-

pato .

Artirars, ritirarsi, appartarsi, partire, levarsi via: per raggruzzarsi, rannicchiarsi, rattrapparsi, rattrappirsi, e raccorciarsi, ritirarsi, aggrupparsi: per cuftirs, v.

Arvangar, rivangare.

Arvarsà, add, rovesciato, riversato, ribaltato: per versato, spanto, e rovesciato, riversato.

Arvarsar, rovesciare, riversare, ribaltare, voltar sossopra: per versare, fondere, spandere, e rovesciare, riversare.

Arvdar, sost., roveto.

Arveda, rovo, rogo, con l'o stretto.

Arvedar, rivedere.

Arvendar, rivendere.

Arvendrol, o largo, rivenditore, rivendugliolos per rigattiere, si dice più proprio di chi rivende mobili usati, panni, e rivendugliolo: treccone, dicesi propriamente di chi rivende cose da mangiare, e rivendugliolo, rivenditore. Arvgiadura, medicatura delle bestie fatta col regino.

Arvgiar, e argiar, passare il regino nella parte anteriore del petto delle bestie, sorta di medicatura nel bestiame.

Arvgnir, rinvenire.

Arvie, i stretto', v. Ruvie.

Arvioit, v. Ruvioit.

Arvisar, voce bassa, ravvisare . riconoscere .

Arvista, rivista, revista, re-Visione .

Arvivi, agg., rivivito, rinvivito.

Arvivir , rivivire , rinvivire . Arvuliar, e arvuliars, sivoltare, trattandosi di corpo facile a piegarsi, come il filo de' coltelli, e simili; e rintuzzare, trattandosi di corpo dura, come chiodo e simile: Per ribadire, ribattere, il ritorcere la punta del chiodo, e simili inverso al suo capo nella riatteria confitta: Per voltare, voltolare, rivoltare e voltolarsi in sign, neut. pass.: v. Svultirs.

Arzdor, reggitore, regolatore, capo.

Arzdora, reggitrice, regola-Blice .

AR

Arzentier, argentatore, argen-

Aren, aczine.

Arzundura, arginatura. Argnament, arginatura.

Arznar, arginare.

Argnell, arginello: spalletta, dicesi di quel risalto fatto a guisa di piccolo argina, o di sponda, o di quella sponda bassa, o arginello, che si fa da lato delle strade, de' ponri, e simili, e dicesi sponda.

Arznon, arginone, argine

grande.

Argunta, aggiunta, raggiunta, si dice in Ferrarese di fabbrica bassa attaccata ad altra più alta.

A shace, e. g. magner, a sbace, avv., a b zzeffe, a busso, a bussa, a sgorgo, a braccia quadre, a crepa pelle, a crepi pancia, a macca, a caffi so, abbondantemente, copiosamente, si dice più generalmente del mangiare, e bere.

Ascultur, star in ascultur. stare in sentore, origlia- / re: anche state in aguato, aguatare, stare ascoso ascol-

rando, e origliare.

Ascundarolla, zugar all' ascundarolla, capo a nascondere, giuocare capo a nascondere, sorta di giuoco fanciullesco.

Ascundun, star o andar d' nascundun, avv.. di nascosto, di soppiato, di sottecchio, di sottecchi, nascostamente: per stare in aguato, aguatare, agguatare.

Ase . o streito , acetto .

A serb, agg., acerbo.

Asetta, e stretto, occhiello, fermaglio, affibbiaglio affibbiatojo.

Asevulezza, agevolezza, abi-

lità.

Asiall, assillo, animaletto, che aspramente punge.

Asnar, asinajo.

Asnità, asinità, discortesla, inuibanità: per ignoranza: per isciocchezza.

Asola, occhiello, fermaglio, affibbiatojo, affibbiatojo, affibbiaglio.

Aspersori, aspersorio.

Aspr d gust, agg., acerbo, aspricongo.

A spron'battu, avv., a spron battuti.

Ass, si, come e. g., ass dis, si dice: per ci a noi, come e. g. ass vien ditt, ci vien detto, o vien detto a noi.

Ass, Asse, tavola, pancone. Ass, Asso, unitá de dadi, e nelle carte è nome di un segno solo. Ass, restar in ass, rimaner sulle secche, o nelle secono che, o in secco.

Ass dal pid, orecchione.

Assa, asse, tavola, pancone.
Assà, voce bassa, avv., abbastanza, a sufficienza, a
pieno, a bastanza, a bastante, bastantemente: per assai, molto.

Assada, assito, tramezzo d'asse fatto alle stanze, e si-

Assella, assicella.

A stent, avv., a stento, a stracca, a malo stento, con fatica.

Asula, v. asetta.

#### $\mathbf{AT}$

At, ti, a te, come e. g., at digh, ti dico, o dico a te. Attes, v. a coll.

Attim. attimo, istante, momento di tempo; in ua attimo.

#### AU AV

Au, pronom., vi, a voi; a te.

Ava, ape, pecchia.

Ava d' vent, aura, venticello piacevole.

A vajon, o stretto, andar a vajon, o in zirun, andar a zonzo, andar qua e là senza saper dove, andar vagando, andar a girone, a sparabicco.

Aventà, agg., sbondolato. sbonzolato, ernioso.

B 2

Aventars, sbondolare, sbonzolare, il cadere degl' intestini nello scroto, o dovuoque facciasi un' ernia; per avventarsi, assalire.

Avert, add., aperto.

Averta, sost., scopertura, sco. vertura, scoverto, scoperto, aperro, apertura, parre o luogo scoperto.

Avlar, coprire : per avvallare, e si dice dell'acconsentire. e cedere, che fanno le cose soffici, e morbide, allorchè sono roccate.

Avò, o stretto, uva. Avril, Aprile, mese.

Avrir, aprire.

Azuntar, aggiungere, aggiu-

Azzal, acciajo, acciaro, acciale.

Azzalà, agg., acciajato, e acciarito.

Azzalar, acciajare.

Azzalin da Schiopp, e simili, acciarino, accialino, dra-

ghetto .

Azzalin da battar fogh, batrifuoco, acciarino, acciajuolo, acciajunla, e volgarm. accialino.

Aggentar, accentare, porre l'accento: accentuare, dicesi del pronunciare le parole con gli accenti, e accentare.

Azzuffar, azzuffare: per ghermire, aggavignare, v. sgar-

BA

Daban, agg., babano, D babbaccio, babbaccione, baggeo, babuasso, templone, guffo, tartuffo.

Babarar, lingueggiare, ciaramellare, chiacchierare, chiacchilare, ciarlare, garrire, cornacchiare, graci-

dare.

Babaron, o stretto, agg., ciarlone, chiacchierone, cianciatore, ciarliero, gracchiatore, garrulo, loquace, ciaramella.

Babbi, sost., faccia, volto: vale per soggetto in senso

ridicolo.

Bacajada, cicalata, ciarlata, gracchiata, cornacchiata: per bravata, sgridata: per lite, contrasto, contesa.

Bacajar, cicalare, frastagliare, ciaramellare, ciarlare, chicchirillare, gracchiare: per bravare, sgridare, gridare, far chiaso, strepito, e declamare: per contrastare, lirigare, contendere, piatire.

Bacalar, sost., lucerniere, strumento di legno, ove si tien fitto il lume col ma-

Bach', c schiacciata, agnello.

Baccalà, baccalá, pesce. Bac, bacchio, bastone.

Bacchetta, bacchetta: scudicio, scuriscio, vincastro, vincastra, sottil bacchetta: ignir, o star a bacchetta, tenere, o stare a dovere, o in dovere, a dondolo, a bacchetta, a regola, a segno, tenere, o star soggetto: per tenere, o stare a stecchetto, vivere a stecchetto, vivere con istretterra: bacchetta d' Canva, cannello di canapa, e bacchetta.

Bacil, bacino, bacile.

Bacillar, vessare, molestare, recar molestia, fastidio: vale talvolta per vacillare, barcheggiare, titubare nel mantener parola.

Baccilletta, bacinella.

Badalucc, sost., romore confuso, strepito, chiucchiurlaja, susurro, baccano: sbaccaneggiare, far baccano, strepito, susurro.

Badarella, ignir o star a badarella, bada, tenere a bada, adescare, e tenere, o

stare a fidanza.

Badial, agg., esperto, pronto, pratico, erudito, sperto, intraprendente, svelto, istruiro, destro, attivo, accinto, spedito: per maestoso, badiale, imperiale,

grande più del naturale, o dell' usato; dicesi anche per ischerzo di persona, che sta in buoni arnesi, in luoghi agiati, e comodi :starsi badiale, vale starsi con gravità.

Bagaj ) cosa, si usano tali Bagaja) voci nel dial. Ferr.. allorche non si sa, o non si ricorda del nome, o vocabolo, che si potrebbe di re, quella cosa, quello stromento, quella persona, cet. bagaglio, bagaglia, arnese, cosa: ma propriamente si dice, bagaglio, bagaglie alle masserizie, che porta seco il soldato nell' esercito. Bagajon, agg., bagaglione, goffo, vile.

Bagianada, sciocchezza babbuassagine: per ciuffola, bagatella, bazzecola.

Bagula, vedi Zacula.

Bai, latrato: per bajo, color di Cavallo, e simili.

Bajador, agg., abbajatore: per maldicente: per ciarlone, cicalone.

Bajament, bajamento, abbajamento, latrato, bajara.

Bajar, bajare, abbajare, latrare: per favellare sconsideratamente, abbajare, bajare : per chiedere con veemenza, con importunitá, abbajare, bajare : per affa-

ticarsi invano, e abbajare al vento, termine basso.

Baila, balia, nutrice: per ostetrice, mammana, levatrice, colci, che ajuta le donne nel parto.

Bais d' resc, sing., e plur, baicola, e baicole, plur.

Balada, ciancia, baja, ciuffola, frottola, pappolata, berta, bicchiacchia, chiacchiera: per cospettata, strombettata, strombazzata, millanteria, esagerazione.

Balada, dir, o cuntar na balada, o dil balad, dire, raccontare una ciancia, o ciancie, una frottola, baja, ciuffola, cet., cacciare, ficcare, o piantar carote, e carotare, dir cose spallare: per strombettare, cospettare, strombazzare, millantare, esagerare, lanciar cantoni, lanciar companili, iperboleggiare, tirar cospettate.

Balanza, sest., bilancia: per sorta di rere da pescare, bilancia.

Balanza da pezz, sost., altaleno, mazzacavallo.

Balduza, star in balanza, csicie, o stare sospeso, ambiguo, dul biolo, equiveco, irrisciuto, state in ponte, in feise, in tra due,

o infra due, star fra le due

Balanzin, sost., bilancino: cavallo del bilancino, o bilancina, è quel cavallo, che non è sotto le stanghe: bilancino, o bilancina, dicesi quella parte del calesso, o simili, a cui si attaccano le tirelle del cavallo fuor delle stanghe, o quel
legno, ove si attaccano le
tirelle, e dicesi anche titella.

Balanzon, o chiusa, sost., bilancione, bilancia grande. Balaustra, Balaustrada, sost.) balaustrato.

Balcada, sost., occhista.
Balcar, guardare, occhiare,
mirare, guatare, osservare, vedere.

Balengh, v. barlecc.

Baligar, muoversi; dimenarsi, squassare, scuotersi, moversi, e crollare, vacullare, agirarsi.

Balla, sost., palla: per ubbriacchezza, chbriacchezza. Ballin, sing., e plur, sost., pallina, e lecco, la più piccola delle palle, a cui ciascuno ceica avvicinarsi.

Ballina, piccola palla, pallina: per pallini, palline, num plur, pallottolette di piembo per uso della Caccia: far dla ballina, dire, fare, agire, operare con istento, con gran fatica, con molta difficoltà, stentatamente, sforzatamente, con malagevolezza, con pena; anche vivere stentatamente, miseramente, patir fame, stentare, patire.

Ballon, e ballona, pallone, palla grande: per gallone, gallozzola, quella bolla che fa nell'acqua la pioggia: far i ballun, far i galloni,

o gallozole.

Ballott, far dil ballott, o aperta, appallottolare, far pallottole, pallottole, conglobare, rappallottolare, rappallottolare, rappallottolare, rappallottolare, ridurre materia in forma di glodo.

Ballotta, pallottola, pallotta.
Ballun, far i ballun, gallone, gallozzola, quella bolla, che fa nell'acqua la

pioggia.

Balluttar, ballottare, andare a partito.

Balocc d' fior, d' frut, e si-

Balocc , v. salocc .

Balosa, succiola, baloge, ballotta, castagna cotta nell' acqua: uomo da succiole, si dice di persona ignorante, debole, tarda, pigra, sciocca, di poca stima. Baluccar, unir insieme, ammucchiare, ammassare: per appallottolare, far pallottole, pallotte, e conglobare, rappallottolare, unir materia in forma di globo.

Balurdagin, stordigione, stordimento, sbalordimento,

sbalordagine.

Balz, voce de mietitori per esprimere la legaccia di paglia con cui legano i covoni, legame, legaccia, legatura.

Balza, sost., pastoja, fune o altro, con cui si legano le

gambe alle bestie.

Balza, e Balzetta sost., doppia, quella striscia, che si pone dappiè alle vesti lunghe, o stanelle da donna: balzana, si dice la fornitura della estremità della veste.

Balzan, add., si dice del Cavallo, che abbia l'estremità delle zampe bianche,

balzano.

Balzetta v. balza.

Bambas, sost., bambagia, bambagio, cottone.

Bombasina, bambagino, e bambasina, lomb.

Bambuzad, far dil bambuzad, pargoleggiare, bamboleggia-

re, pazzeggiare, far fantacerie, bamboccerie.

Bambuzzada, bambocceria, fantocceria, bambocciata.

B 4

Banca, sost., panca, banca.
Bancada, pancata.

Bancalett da fuestra, davan-

Bancon, sost., pancone, bancone.

Band, sost., editto legge, avviso, e bando.

Band, vivar, e magnar d' band, vivere mangiar, &c. di bando, o graziosamente, gratuitamente.

Bandett, add., benedetto, cosa benedetta.

Bandina, sost., cornecehio, fiaccagote, ciocca di capelli pendente dalle tempia dell' orecchio.

Bandirolla, sost., Banderuola, Bandul, bandolo, capo della mattassa.

Baraibàn, add., sciocco, stupido.

Baracca, sost., baracca.

Baraccuclars, verb., azzuffarsi insieme.

Baratt, baratto.

Barattar, barattare, dare o prendere, fare baiatto.

Barattin, sost., barattiere, barattiero, per rivendugliolo, rivenditore.

Barattul, sost., barattolo,

Barba, zio.

Barbagian, sost, barbagiani, uccello notturno: per amil. dicesi di uomo sciocco, scimunito, babbaccio, agg.
Barbajara, ) abbagliamento
Barbajon, ) d'occhi, abbarbagliamento, barbaglio,
bagliore, occhibagliolo: per
capogiro, vertigine.

Barbar, barbero, cavallo cor-

ridore.

Barbarie, barbieria, bottega da barbiere.

Barbastell, pipistrello, vipistrello, e notolo, notola, e spiritello, grignappola, sportiglione.

Barbott, add., barboglio, barbugliatore, barbogio, barbogia; per balbuziente, tartaglia, tartaglione.

Barbujar, vedi barbuttar. Barbunar, v. barbuttar.

Barbul, v. shardella.

Barbuitala, borbottamento, barbugliamento, e borbottata, barbugliata.

Barbuttar, barbogliare, bormottare, brontolare, linguettare, barbugliare, ciagottare; dicesi pure di chi parla tra se con voce bassa, e confusa.

Barbuzz, sost., mento, barbozza, mento del cavallo.

Barbuzzal, barbozzale, catenella, che stringe la barbozza del cavallo, e simili.

Barcar, piegare, storcere, inclinare.

Barcarol, sing., e barcarò plur.,

o stretto, sost., barcajuo.... Barcinclin, barcinch, barciuldin , c schiac, berettocolo, betettuccia: per cappelluccio, cappelletto.

Ba:dassa, bardassa.

Bardella, sost., bardella, sella, ma regolarmente da somma.

Barella, sost, , barella.

Bariccocul, buffetto, colpo di dito, che scocchi sotto un altro.

Bariccocul, albiccoco, alber-

coco , albero .

Bariccocul, albiccoca, albercocca, e albiccoco, albercocco, fiutto giallo assai

Barriccocular, albiccoco, albercocco, albero noto.

Barisell, e lirgo, bargello. Barlec, e largo, c. g. guardar d' barlec , e simili , guar. dar di bilenco, di storto, guardar losco, lippo, guardar le Madonne al rovescio, esser bircio, bercilocchio, losco, lippo, bilenco.

Barlum, barlume, tra lume,

e bujo.

Barozz, sost., baroccio. Barsai , sost. , bersaglio .

Barsajada, bersagliata: per contrasto, lite, bersagliata. Barsajar, bersagliare, tirar nel bersaglio : per contrastare, litigare, bersagliare. Barozz, barozzo, baroccio. Baruffa, baruffa.

Barzigala, il fare tre punti in una sola volta in giuocando alle palle da mano, e dicesi crica.

Bargletta, barzeletta, detto faceto; per detto lubrico,

osceno.

Bas, s dolce, bacio.

Basamdai, agg., stropiccione, picchiapetro, baechettone, baciapile, graffiasanti, baciamadonne, chiesolastico, e bigotto.

Basar, baciare.

Bascott, agg., biscotto.

Bascuttar, verb., biscottare. Bassa, basso fondo: per ora -bassa, tardi, sul tardi, dopo il mezzodì.

Bassa, cascar in bassa, decadere dal proprio stato, divenir povero, impoverire .

Basson, o stretto, basso fondo: per buca grande, cavo. Bassora, vespero, vespro, e ora bassa, sul tardi, dopo

mezzodì.

Bastar, sost., bastajo, facitor di basti, e sellajo.

Bastardar, degenerare, adulterarsi, tralignare.

Bastarol, farinajuolo, chi

vende farina.

Baston da stadiera, stilo, quel ferro della stadera, dove son segnate le oncie,

Battbui, garbuglio, scompiglio, confusione, disordine, e sommovimento, mischio, mischiamento, e baruffa, contrasto: per concorso, folda, moltitudine, quantità: per gozzoviglia, gozzoviglio, manicamento in allegria, e in brigata: per bordello, badalucco, chiasso, cicalio, cicaleccio, chicchiurlaja, fracasso, strepito, schiamazzo, susurro, passerajo.

Battaja, battaglia.

Battajon, e battajun, plur., battaglione, e battaglioni, plur., numero determinato di soldati.

Pattaizz, lite, litigio, contrasto.

Batticuor, batticuore, palpitazione; per battisoffia, battisoffiola, frequente soffiare cagionato da paura, o da corso, e simili.

Battlana, divertino, e battilano, colui, che batte la lana: e il verbo divettare, batter la lana.

Battocch, sost., e schiac., battaglio, battocchio.

Battosta, battosta, contesa di parole: si usa in ferr. tal voce o per quantità di percosse, o per lunga malattia, e simili.

Battram, sost., ramiere, calderajo.

Battů, voce bassa, ripieno, composizione, composto, sost., per battuto, percosso, agg.

Battula, sost., crotalo, tabella, strumento, che si usa nella settimana santa invece delle campane: sonar le tabelle dietro ad alcuno, vale dirne male, bestarlo.

Bavar, sost., bavero, e lombar. bavarolla.

Bavetta, sost., storsione, torsione di nervi, torta, distensione, tortura.

Bavràr, abbeverare, dar bere. Baza, bazza, buona fortuna. Bazariott, sost., contrabban-

diere.

Bazott, bazzotto, fra sodo,
e tenero: guascotto, mezzo cotto, quasi cotto.

Bazul, sost., baggiolo.

Bcada, beccata, colpo da uccello col becco: e vale per morso di altro animale.

Beadura, v. beada.

Bear, verbo, beccare, bezzicare, abbecchire, dar di becco, mordere: per prendere il cibo col becco, becc

care: beccarsi il cervello, fantasticare: beccarsi in una

cosa, guadagnarla con arte, per puntiglio cer. vedi pirgar .

Bear, sost., beccajo, macellajo, beccaro.

Bearie, sost., beccherla.

Beona, dar la beona, imbeccare, dar l'imbeccata, dare il pasto, il cibo: per adescare, lusingare, inescare, adu'are, e figur dar l'imbeccata, imbeccare, dar il boccone, pigliar al boccone. Bdocch, sost, c. schiac., pidocchio.

Bdagn, sost., Passatojo, ponticello,

Becca mort, sost., beccamorti, becchino.

Bei, num. plur., belli.

Bels , sost. , Bazziccature, cose da poco.

\* Bendula, sost., Mustela, donnola, lampreda.

Ber, o plot, e. g. un ber d' mattieria, ramo di pazzo, o'di pazzia: esser tocco da pazzia, aver un tocco di pazzia, aver il cervello bacato.

Ber d' cavell, o cavi, ciocca, fiocco, bioccolo: cerfoglione, e cerfuglio, dicesi, di ciocca di capelli lunghi e disordinati.

co, bioccolo.

Bevradur, guazzatojo, quel luogo, dove si conducono le bestie per abbeverare.

Bevrar, abbeverare.

Bezzi, sost., denaro, danajo, danaro :

Bersai, Bersaglio.

BG

Bgà, agg., guasto magagnato, infetto, corrotto, corroso da verme, bacato : per leggermente indisposto, bacato, magagnato.

Bgon, sost., Trippe, verme, che rode gli alberi, e bu-

catone, piatella.

Biabo, sost., v. Ribiebula. Biancastar, agg., bianchiccio, sottobianco, subalbido, biancastro.

Bianchzin, imbiancatore. Bianchuzz, v. Biancastar .

Biassar, masticare, mangiare: per biasciare, il mangiar con difficoltá, e denticchiare , dentecchiare , biascicare .

Biastmar, bestemmiare.

Biassugar, biasciare, biascicare, denticchiare, il mangiare con difficoltà, o per mancanza di denti, o per alrro .

Biavar, abbiadare, dar la

biada.

Ber d' lana, e simili, fioc- Bibi, voce de bambini, sost.,

BI male, malore, infermità, vale metaf., per ubbriachezza. Bicchirar , sost., bicchierajo, colni che fa o vende bicchieri. Bicchirin, sost., bicchieretto, bicchierino. Bicchiron, bicchierone. Bicuclar, v. tartajar. Bicuccon vedi tartajon. Bie, voce bassa, belli, num. Biedrava, bietarapa. Bietta, conio, e bietta: bietta, e anche una sorta d'erbaggio. Bigatt da seda, bacco da seta, bigatto; v. Cavalier. Bigatella, bigattolo, bigatto. Bigonz, bigoncia. Bindel , borra , cimatura de' panni: per agg. d'uomo

Biolca, jugero, e volgarmente biolca.

Bionda, sost., aponeurosi, parte bianca membranosa, e la più tenace della carne.

Bioss, ) o stretto, e.g. pan

Biossa, ) bioss, e simili, agg., solo, o sola, schietto, o schietta, puro netto, senza aggiunto, o addizione, non mischiato.

alro , e sottile .

Birbon, birbone agg per accattatozzi, accattone, accattatore, birbone.
Birichinaja, ciurniaglia, plebaglia, poveraglia.
Birocch, c schiac., birocchio,

e cocchio, e biroccio.

Birucchiada, e schiac., vedi.

Sbirucchiada.

Bis, s dolce agg., bigio. Bisell, e larga, bigello, sorta di panno grossolano. Biss, sost., biscia, angue.

Bissa, sost., biscia, angue.
Bissabova, andirivieni, andrivieni, derivieni, giravolta, giro, torcimento, obbliquitá, scorribanda, scorribandola sost.: per obbliquo, torto, tortuoso, agg.: per avverb. obbliquamente, tortuosamente, linea serpentina: sgherona-

con obbliquitá.

Bissacca, tasca, scarsella, saccoccia, e bisaccia, bisacce.

to, o sgheronata, dicesi di

cosa tagliata, e disegnata

Bissacada, tascata, saccocciata :
BL

Blazz, agg., belluccio, belletto.

Blett, e stretta, belletto, fattibello sost. per belletto, alquanto bello, agg.

Blin, far blin blin, far bello bellino, accarezzare, careggiare con finzione, con lusinghe, finger carezze, affettar carezze .

Blin, voce de bambini, Zuc-

cherino, dolciario.

Blictar : ciufola, bagatella, paracucchino, pellacucchino, cosa da poco; anche cianfrusaglia, lo stesso che mescuglio di cose di poco momento: per baccicature, cose da poco.

Blictri, v. Blictar. Blidura, abbellitura.

Blir, abbellire, abbellare, far bello.

Blisgar, v. Sblisgar.

Bluzz, agg., belluccio, belletto.

BN BO

Bo, o larga, num. sing., bue. Bo, o stretta, num. plur., boyi.

Bocca, far bocca da ridar, sorridere sogghignare.

Bocch, far dil bocch, sberleffare, far sberleffe, torcere la bocca, torcere il muso: per dirugginare i denti, digrignare, il torcere la bocca mostrando i denti per collera, o altro, e ringhiare, fremere: far bocchi, far muso in segno di dispregio, o d'altro. Boccia, sost., e schiac., palla.

Bocla da roda, ghiera, boc-

cola.

Bocul d' fior simili, boccetta, boccia, bocciuolo, bocciolo, bottone, fiore non ancor aperto.

BO

Bogn, tumore, assesso, nascenza, tuberositá, e bub-

bone.

Boll, bollo, bolla, impronta, sigillo, suggello.

Bols, agg, bolso, asmatico; da ciò formasi il sostant, fem. bolsagine.

Bolza, bolgia, valigia.

Bonaman, mancia, bonandata. Bonavisch, c schiac. sost., altea, erba nota.

Borbuttament, borbottamento, barbugliamento, borboglio,

borbatrio.

Bosma, sust., bozzima, pasta da fregar la tela: sbozzimare, cavar la bozzima.

Bot, e. g. vendr, cumprar, cet. in bot, o aperta, vendere, comprare, contrattare in corpo, sossopra, promiscuamente, sottosopra, insieme, alla rinfusa, senza scelta, indistintamente.

Botta, o larga, come e. g. andar in botta, e simili, di botto, di butto, di subito, di brocco, e di bello, bellamente.

Rotta, o stretto, botte.

Bottaffass, o largo, e. g. cascar a bottaffass e similicadere, o cascare con int-

peto, senza ritegno, rovinare, precipitare, rovesciare. Bozza, sost., boccia, bombola, e fiasco, vaso di vetro, da tener vino, liquori, e simili: boccione, grossa boccia: boccetta, piccola boccia, e bottiglia.

Bozzul, crocchio, adunanza di persone, e cerchio, cir-

colo.

#### BR

Braga, v. Braghetta.

Braga, agg., bracato, grasso. Bragh, sost., braghe, brache, braghesse, calzoni, calze.

Braghetta, appiccatura, appiccatojo, attaccatojo, attaccatura, attaccagnolo, cosa a cui s' attacca .

Braghier, agg., loquace, garrulo gracchiatore : per façcendone, faccendiere, affannone, chi in tutto vol intrigarsi : per braghiere, sost., fasciatura per sostener gl'intestini, e brachiere. Braghin, v. Bragh.

Bragon, e bragun, braghe, e

braconi , v. Braghier . Bragulon, agg., bracoloni.

Braja, sost., piccolo podere, poderetto, poderuzzo, possessioncella: per porzione o pezzo di terreno coltivato di una stessa possessione: per filare di campi di un medesimo podere.

Eranc, branco.

Branc, far branc, abbrancare, far branco, mettere in branco .

Branc, ramo, rebbio, branco, e branca: per braccio dell'aratro, e stiva.

Brancada, giumella, e giomella, quella quantità di cosa, che cape nel concavo d'ambe le mani accostate insteme per lo lungo: per b-ancata, manata, pugno, quanto si può stringere, o tenere in una mano.

Brancar, brancare, abbrancare. Brancular, brancare, abbrancare: per brancare, palpeggiare, stropicciare, maneggiare .

Brasa dla lum, fungo. Brasa, bracia, bragia, brace, brascia.

Brasar, braciajo, bragiajo. Brasola, sost., bracciuola, e brasuela.

Bravada, bravata, sparata, e spellicciarura, si dice degli uomini, quando si riprendono aspramente.

Bravar, bravare, sparare.

Bravazz, agg., ammazzasette, spezza catenazzi, o ca-· renacci, bravazzo, bravac-

Brazz, a brazz, avv., a braccia, in quantità, copiosamente, abbondantemente.

Brazz da misurar, bracciolare, braccio.

Brazzad, far al brazzad, fare alle braccia, o alla lotta. Brazzada, biacciara: per ab-·bracciata, amplesso, e bracciata, abbracciamento.

Brazzadella , sost. , ridda , ballo di molte persone fatto in giro: far la Brazza. della, riddere, fare la tidda .

Brazzadella, sost., ciambella, e bracciatello.

Brazadlar, sing., e plur., sost., 'ciambellajo .

Brazadlin ) ciambellet-Brazadlina sost. ) ta, ciambellina, piccolo bracciatello, bracciatellino .

Brazzalett, sost., bracciuolo, braccialetto',

Brazzullar, bracciolare, braccio da misurare.

Brend, o brent, voce bassa, e. g. esser, o sentirs brend, sentirsi male, esser ammalaticcio, chiocciare, far chioccio.

Bresca d' av , favo , quella parte di cera, dove sono le celle delle pecchie e dove elle vi pongono il mele : cellette, si dicono quei piccoli cavi, o buchi, che fanno le api nel favo.

Bria, briglia.

Bric, Montone, ariete, bol-

cione: becco, irco, si dice del maschio della

capra.

Brina, brina: aver, o tuccar, o ciappar la brina, avere. o pigliare una gambata, dicesi quando la tua amanto si è maritata con altro. Brindan, agg., sciocco, bab-

baccio, scemo, bacciocco. leggiero: per ardito, sfac-

ciato, spavaldo.

Brindana, agg., sciocca, scema, bacciocca, leggiera: per ardita sfacciata: baldracca, zambracca, mondana, squaldrina, scioffa, donna di Mondo.

Bris, far in bris, fare in bric. cioli, sbricciolare, sminuzzolare, tritolare, tritare.

Brisa, briccia, bricciolo, bricciola, spicchio, minuzzo, minuzzolo, mica, scomuzzolo, e micino, pocolino, micola.

Brisa, voce bassa, avv., no, mai, no, non, e nulla, . niente: non sapere, o non intender boccicata, o baccicata; non sapere, o inrendere straccio.

Brisin, sost., micino, micinino, cicchino, pocolino, pochettino, lisca, spicchio, minuzzolino, bricciolino: vale per avverbio di tempo.

Brisin, e. g. tor a brisin, o

di brisin, bozzolare, spiluzzicare, prender a spizzico, a spiluzzico: sbocconcellare, mangiar leggiermente, e a poco per volta.

Brisula, voce bassa, briccia, bricciola, bricciolo, mica. Broc, bronco, tronco, pezzo d'albero: per ramo d'albero, branca, frasca grande frascone: sproni, o speroni, diconsi quei brocchet. ti, o nodi, che talora so-

no su per lo pedale dell'

albero.

Brocca e. g. chiappar, o culpir in brocca, o d' brocca, e simili, imbroccare, colpire, o dare nel brocco, in brocco, nel lecco, colpire nel segno, indovinare : vale per affatto, del tutto, di punto in bianco, di punto, di posta, appuntino, avv., e andare a capello, stare a capello. esser a capello, colpire, indovinare.

Brocca, e brucchesta, sost., bulletra, piccolo chiodo.

Brocca sost., brocca, vaso di terra, ove si tiene acqua, e simili.

Brocca da adacquar, innaffiattojo, vaso da innaffiire.

Brocla, plur., getti teneri degli alberi, polloni, vettoni; anche frasche, ramuscelli fronzuti d'albero.

Brod d' mandulina, e. g. andar in brod d' mandulina, andar in broda, è termine alquanto basso, vale god re assai, compiacersi grande-

mente, gongolare.

Broda; per requa sucida, sudicia, sporca, imbrattata: per fango, pantano; broda si usa in molti sensi, e

proveibi.

Brodagh, agg., sporco, sozzo, lercio, sucido, sudicio, imbrattato, inzavardato, brut. tato: per sozzura, sozzita, brutteria, sucidume, sudiciume, lordura, sporcheria,

Brogna, prugna, susina, frut.: per prugno, susino, alb.

Brol, o stretto, pomiere, pometto, nom. generico, terreno piantato di meli, o d'altri frutti: dicesi melajo, salciaja, olmaja, persicaja, ciregetto, prunaja, e simili del terreno piantato di tali alberi, o piante: brollo, voc. lomb., terreno piantato semplicemente di meli, che propriamente si dirá, mellajo.

Brombula, bombola, bortiglia

di vetro, e baccia. Brondul, ) bombola, bottiglia

Brondula, ) di vetro, e boccia. Brozz., sost., baroccio.

Brud, agg., sboglientato, scottato.

Bruar, shoglientare, scottare, b. uciare.

Brucchetta, e'brocca; bullet. tina? bulletta piccola, chiodo piccolo: battar dil brucchett, patir freddo

Bruccon, sost., balletta, sortà di chiodo piccolo con largo cappello; vale anche per chiodo, ma grosso e corto .

Bruclar, v. sbruclar.

Bruffol, e bruffo, plur., sost., sudamino, cosso, pellicello, e sudamini, pellicelli, plur., piccoli tumoretti, che nascono nella cute, e pustola', pustola.

Bruffulin, v. truffol . :

Brugnara, alb., prugno, susino, alb.

Brugnocla, ) bernoccolo, ber-Brugnocula, ) necchio, bozzolo, corno, cornetto, ciocchè si rileva dalla superficie, e quell'enfictura, che fa la percossa, beinoccoluto, dicesi di chi ha molti berneccoli.

Brugnol, e brugno, plur., prugnuola, susina selvatica, frut.

Brugnular, prugnuolo, susino salvatico, - arbus.

Bruntlament, borboglio, borbogliamento, borbottamen.

to borbigliamento, rumore, esgolamento, biontolio. Bruntlament d'parza, gorgolio, gorgogliamento, il -omoreg par degli, intestini, o per venro, o altra ca-

gione, e cigolamento.

Brundar, brontolate, borbottare, masticale, minbrotta-'re: per gorgotiare il romoreggiare degit intestini .

Brunzina, e brunzin, plur., sost., campanello, e cam-

panella di pronzo.

Brus, esser o star in brus, essere, o stare sul confine, termine, orlo, esser sul punto, essere alla vigilia: per essere ambigio, irrisoluto, dubbioso, perplesso, equivoco, sospeso, essere in ponte, in forse, intradue, o infra due.

Brusacul, sost., Camamilla,

Brusaja, voce bassa, le le gne da bruciare.

Brusca, sost., brusca, strumento per pulite i cavalli, e simili: per spazzola, spaz-

Bruscar, pulire colla brusca, e serolare.

Bruse, agg., brusco, acido,

Bruschett, v. Bruffol .

Brusclar, v. Bruscular.

Bruscula , sost. , bruscolo ,

frusco, fruscolo, biusco, stipa, pezzolino di legno, paglia, e simili.

Bruscular, cogliere bruscoli, e bruschi, fruscoli, fruschi. Brusa, agg., brneiato, ab.

bruciato .

Brusar, bruciare, abbruciare: brusar al pajon, o'l can, farsela o andarsene, senza pagare, e truffare, gabbare, barattare, fraudare: per andarsene di soppiatto di nascosto , partire, uscire, appartarsi; per accorgersi, avvedersi.

Brusor, o stretto, sost., bruciore, cociore, pizzicore, mordicamento, prurito.

Brustlà d' vaiol, butterato, v. varulà.

Brustlar, abbrustolare, abbro. stolne, abbrostire.

Brusili, agg., abbrostolito, abbrustolato, abbrostito.

Brustlina d' varol, buttero. cicatrice, che resta dopo il vajnolo.

Brustlir, abbrostolire, abbrustolare, brustolare, abbrostire .

Brusulin, v. bruffol .

Bsi, sost., pungiglione, ago, pungetto, quella punta acuta delle vespi, api, e simili, e acculeo. Bsodi, o bsuodi, add., spor-

co, lercio: per pigro, lento, intronato.

Bsunt, add., bisunto, untissimo.

Bsunton, o stretto, agg., bisunto, untissimo, e sporco, sczzo, lercio, laido.

Bton, o stretto, bottone: per tallo, la massa dell'erbe fiori, e simili, quando vogliono semenzire, e bottone : per getto , germoglio , e bottone, dicesi delle piante, quando cominciano a gettare : per bocciuolo, bocciolo, boccia, boccetta, e bottone, fiore non ancor aperto.

Brund, agg., abbottonato, bottonato, affibbiato.

Biunadura, abbottonatura, bottonatura.

Brunar, bottonare, abbottonare, affibbiare con bottoni: per abbottonajo, colui che fa i bottoni, e bottonajo,

Btuniera, bottoniera, bottonatura.

BU

Bualar, bubbolare, accoccarla a taluno, fargli alcuna beffa, o danno.

Bubû, voce de' bambini, fuoco.

Buccada, boccata.

Buccalin da piss, pitale, orinale .

Buccar, abboccare, boccare, pigliar colla bocca: per acceffare, abboccare, l'assalire o prendere coi denti.

Buceara, solco acquajo, fossarello, fossarella per iscolare le acque: per apertura o taglio fatto attraverso di argine per iscolare acqua. Rucchett, v. buccara .

Bucciar, c schiac., v. sbucciar. Bucintori, bucintoro, bucentorio, nave,

Budell, num. plur., il budell, budellame, e dicesi della massa delle budella; e frastaglie, considerate tutte le interiora.

Budenfi, agg., enfiato, gonfio, e malsano, guasto. Buff, buffo, soffio,

Buff d' vent, buffo, folata di

Buffett, v. Baricocul.

Buffunar, buffonare, beffare, butfoneggiare, dileggiare, schernire, prendere a gabo, dare il pepe.

Ruga, bugada, sost., bucata, bucato.

Bugà, dstender bugà, scio-

Bugada, sost., bucato, bucata. Bugadara, sost., lavandaja, lavandara, e bucataja, quella che lava i panni: per bucataja, cura, il luogo, ove si lavano i panni.

Buganza, pedignone, e volg. buganza.

Bugnon, o stretto, bubbone, tumore, nascenza, uberosità.

Bui, add., bollito, bullito; per mrel v.

Bujar, bollire, bullire.

Bujar a cavalli, bollire, o bullire a ricorsojo, o scroscio.

Buida, sost., pampanata, quel bagno, che si fa alla

botte per purgarla.

Bvida, sost., pipira, filamento nervoso, che si stacca da quella parte della cute, che confina coll'ugne delle dita delle mani, piedi &c.

Bvida, sost., pipita, malore, che viene ai polli, uccelli, e simili sulla punta della lingua,

Buidura, bollimento, bollizzione, bollitura.

Bujent, add., bollente, bogliente.

Bvinell, v. priot.

Bujr, voce bassa, bollire bullire.

Bujon, o stretto, concorso. folla, fola, moltitudine, quantità : per tumulto, som. movimento, sommozione, scompiglio, confusione. garbuglio, soqquadro, e tramazzo, ribellamento, sollevazione: per bollimen.

to, ribellimento, sobbollimento, bulicamento: per

vortice .

Bul, agg., bravaccio, bravazzo, ammazzasette, spezzacatenazzi: per capticcioso, girellajo, ghiribizzoso, cervellaccio cervellino, stravagante, fantastico, bizzarro, stravolto, bisbetico: per piccola palla, pallina, e lecco, sost.

Bullà, agg., segnato, marcato, bollato: per bullada v. Bullada, sost., tratto, spa-

zio, parte, pezzo.

Bullar, bollare, suggellare, improntar con suggello, sigillare.

Bullin, bollino, bullino, piccolo bollo : per piccola palla, pallino, e lecco.

Bulsezza, bolsagine. Bulzon, boncineilo.

Bumba, agg., inzuppato, imbevuto, abbeverato, anche abbombato.

Bumbars, inzupparsi, imbeversi, abbeverarsi, anche abbombarsi.

Bumbardiera, bombardiera, buca nella muraglia, onde si tira la bombarda; e archibusiera, allorche serve per tirar l'archibuso.

Bunaga, benaga, remora, onoide, erba nota.

Bunazza, bonaccia; far bo-

naccia, albanacciare, far tranquillo, metter in calma. Bunazzà, agg., imbonito, imbuonito, placato, abbo. nacciato, abbonito.

Bunazzars, imbonirsi, imbuo. nirsi, abbonacciarsi, placarsi, quietaisi, abbonirsi. Bumbun, voce de bambini,

bombo, vino.

Bunir, abbonire, perfezionere, e maturare.

Buràs, add., cacavincigli, di bassa estrazione.

Buratt, frullone, e volg. bu-

Buraitar, abburattare, cernere, volg. barattare.

Burattador, cernitore, colui che abburatta la farina.

Burazz, canovaccio, canavac. cio.

Burazzina, lendinella, canovaccio, sorta di tela grossa: far dla burazzina, affaticarsi, patire, vedi ballina.

Burbunar, botbottare, brontolare, barbugliare, favellare confuso, e pispigliare, bisbigliare.

Burbuttament, v. Borbutta.

Burdigar, frugare, frugacchiare, stuzzicare, andar tentando con bastone, o altro in luogo reposto: per fare, operare, lavorare: per indugiare, trattenersi.

Burdir, abortire, abortate, e sconciarsi.

Burghgnon, sost., viburno, asboscello, i cui rami servono per legar fasci, e simili: e vinco, pianta, i di cui rami si dicono pure vinci, vincigli, v. stru-

Burgott,) cestella fatta di Burgott,) vinci, ove sogliono covare i colombi, e serve anche ad altro uso: per

fantoccio.

Burir, assalire, assaltare, metter mano: per salire in furore, montare in collera, mettersi in collera, e corrucciarsi, adirarsi, sdegnarsi, incollerirsi, e bravare, sgridare.

Burlent, add., burliero, burlevole, faceto, piacevole.

Burlevul add., burlevole, burliero, facero, piacevole giocondo.

Buron, o stretto, v. cucon da botta.

Burraccia, c schiac., borraccia, botraccio.

Bursarol, e bursarò, plur., borsajuolo, taglia borse, pelamantello.

Bas, buco, buzio, sost., per bucato, buso, bucher no: agg.: per buco, cavo, cavità, sost., per cestino, quell'arnese di vimini, fatto a foggia di campana aperta di sopra, in cui si metrono i bambini, perchi imparino a camminare, sosc.

Bus di tissel, o da sular, botola, catetatta, foro, per cui si pussa da un piano all'altro; caditoja, o ribalta, dicesi a quella porticella, che lo chiude.

Bus d' varol, battero.

Bus da av, arnia, coviglio, alveare, alveario: cellette, si dicono quei piccoli cavi o buchi, che fanno le api nel favo.

Bus dal nas, pare, nari, narice, narici.

Bus dla gucchii, c schiac,, cruna, ove s'infila l'ago.

Bus d'armadura, covile, quei buchi nelle muraglie, doye poggiano i travicelli de' ponti, o armadure.

Busa, buca, bugia: per ponzetta, quel buco, che si fa nelle gotte nell'atto di ridere: per buco, cavo, cavità, e buca, bugia.

Busanca, voce bassa, sost., pedignone, e volg, buganza.
Busatell, bucello, piccolobue, buciacchio.

Busatlazz, buaccio.

Busca, busco, bruscolo, festuca, fistuco, fuscello, fi-

andare in busca, in cerca, darsi alla busca, alla cerca. Busca, trar la Busca, giuo-

care alle buschette, trarre le buschette .

Buscaja, boscaglia.

Buscar, buscare, acquistare: per aver botte, esser batturo .

Buscarol, e buscarò, plur.,

buscajuolo.

Busgat, porco, porcello. Busgaia, porca, porcella; e se è da razza, scrofa, e scroffa, troja, e porca.

Busgaiin, porcellino, porchettino, porcelletto.

Busia, bugia, menzogna. Busiard, busiar, bugiardo,

menzognero menzognere. mendace, fallace, mentitore.

Busin, sost, bucheratolo, bacolino, bucherello, bugigatto, bugigattolo.

Busina, sost., bucherattola, bucherella, bucolina.

Businell agg., e sbusinell, frugolo, frugolino, si dice de' tanciulli, che non istanno fermi: per businello, eiba valliva .

Busla, bussola.

Buslott, bossolo, bosso, bossoletto, buscolotto, bussolctro .

Buss, sost., bosso, busso.

Buss in bass, saltar d' buss in bass, cet., salrare di palo in frasca, cioè saltare da un ragionamento in un alrro, parlare senza ordine.

Bussana, burrasca, fortuna, fortunale.

Bussar il bott, tinazz, e'simili, mettere in acqua.

Bussul, sost., sbosso, busso. Busulina, v. busina.

Butgar, sost., battegajo: per pizzicagnolo, v. pizzigarol. Butsella dal furment, e simi-

li, involucto, ciò che rinchiude la spiga prima che esca : per botticella, picco-

la botte.

Burrafogh, lucciola, luccivola. Buttalà , v. bott .

Buttam, bottume, quantità di vasi da vino.

Buttar , verbo , buttare , get-

Buttar, sost., bottajo, chi fa le horri.

Buttazza, bottaccio, bottaccia. Butti, add., abborruto, gonfio. Buttidura, abbottimento, gonfiezza .

Buttir, e buttirs, abbortare, e abbottarsi, gonfiarsi.

Buttier, butirro, buiro. Buzzada, cozzata, cozzo.

Buzzar, cozzaie, dar di cozzo. Euzzetta, boccerra, bombolerta, vaso da tener vino, liquori, e simili, e bottiglia.

Buzzona, boccione, grossa boccia.

Bzol, v. pzol.

naccula, cacherello, lo sterco di lepri, conigli, capre, pecore, topi.e simili: caccola, zacchera, si dice propriamente dello sterco, che rimane attaccato a peli delle capre, e alla lana delle pecore, e simili.

Cadavr, sost., cadavere, cadavero: per segrenna, e cadavere agg., ingiuria, che si dà a persona magra, e

sparuta.

Cadilett , cataletto , feretro , bara .

Cadin , catino.

Cadinella, catinella.

Cadnazz, chiavistello, catenaccio.

Cadnazzar, incatenacciare, inchiavistellare, mettere il chiavistello, il catenaccio.

Cag', caglio, gaglio, presame, coagulo, e volg. quaglio .

Cagada, cacata.

Cagada d' muscon, o d' mosca, cacchione, quelle vova, che le mosche generano o nella carne, o pesce e simili, che indi divengono vermicelli, e cacatura.

Cagadubbi, agg., cacapensie-

ri, difficile, difficoltoso. Cagadur, cesso, cacatojo, luogo comune, stanzino. si chiama il luogo, dove è posto il cesso: votacesso, si chiama colui, che vota i cessi.

Cagadura d'muscon, v. caga-

da d' muscon.

Cagaizz, rosticci, scoria, feccia de' meralli, quella materia, che si separa dal ferro, o altri metalli, allorchè si ribollono: per cosa semplicemente abbruciata.

Caganella, e caganel, plur., cacherello, e cacherelli, plur., sterco di lepri, conigli, pecore, sorci, e simili.

Cagapui, bacche di spino

bianco.

Cagar, cacare: cagar dal fus. scoccare, il cader del filo avvolro sul fuso, v. fus.

Cagarella, scorrenza, soccorrenza, cacaja, dissentería.

e diarréa, diarría.

Cagarolla, cacajuola: cacafretta, dicesi di colui, che si dà fretta fuor di proposito. Cagiada, o cagià, sost., latte guagliato, o cagliato,

o rapigliato. Cagiar, rappigliare, guagliare, cagliare, accagliare, coa-

gulare, rapprendere, e prendere, condensare.

Cagiarin, sost., ventricolo,

ventre, ventricino, ventircello, il ricettacolo del cibo, detto anche stomaco, ove si fa la prima digesti". ne, ventuglio, dicesi propriamente del ventre degli uccelli.

CA

Cogna, v. balada.

Cagnara, piastriccio, confusione, imbicglio, cosa tatta alla peggio.

Cagnarol, sost., carotajo, co. lui, che ficca carere, che raccenta cose false, e vuol darle ad intendere.

Cagnular, v. Cagnarol. Cagona, v. Scageboida. Cagot , v. Cagarella .

Cain, chiamar, o cridar cain, guajo, e il verbo guaire, guajare, guajolire, dicesi di quella voce, che fa il cane, quando è percosso.

Cal, pren., quello, masc., v. g. cal caval, vuol dire, quel cavallo, cet.

Cal, sost., calo, decrescimento, eminumento: per callo, fare il callo.

Calà, sost., ) calata, scesa, Calada, sost., discisa, china. Calamar, calamajo, e calamaro: per calamajo, cala. mato, pesce : per piaga : per escara, crosta, che viene sopra le piaghe.

Calca, sost, , calca. Calca, aug., picinuto, calcato.

Calcada, premito, pressione, premitura, calcata. Calcar, calcare, premere. Caldara, caldaja.

Calcinazz, sost., calcinaccio. Caldarar, calderajo, facitor di caldaje.

Caldarola, sost., caldejuela. Calma, calma: per pianta, o albero giovine; e quelle pianterelle, che sono ne' piantonai, o semenzai, che servono per trapianrarsi.

Calmett, e stretto, sost., calmo, tallo, innesto, tralcio, con cui s'incalma: per pianta giovane, e quegli arbuscelli, che sono ne' piantonal, o semenzai, che servono per trapiantarsi.

Calmon, v. calmett.

Calz, calcio.

Calzar, calcitrare, trar calci: per calzaie, mettere in gamba, o in piè calze, o calzette, e scarpe, e simili.

Calzett, sing., e plur., calzetta, e calzette plur., calza, e calze, plur.

Calztar, sost., calzettaje, calzamolo.

Calztara, sost., calzettaja. Calzular, sost., calzolajo, calzclaro.

Camarada, sost., compagno, e camerata .

Camarazza, comeraccia, stanzaccia, stanzuccia, stanzuc-CIRECIA-

Camblott, cambelloto, ciambellotto.

Cambid, agg., rappigliato, guagliato, pigliato, condensaro, rassodato, congulato: per agghiacciato ieggermente, congelato.

Cambrar, rappigliare, guagliare, cagliate, coagulare, pigliare, condensare, rassodire, e rapigliarsi, cet., per agghiacciarsi, o congelarsi leggiermente.

Camisa, camicia,

Camisola, camicinola.

Camisulin, farsetto farsettino.

Camlott, v. camblott.

Cammin, sost., Cammino.
luogo della casa, ove si fa
il fueco.

Cammin, mazza dal cammin, sost., fumajuolo, e fummajuolo, rocca del cammino, che esce dal letto, e torretta: capanna del cammino, è quella parte, che dal fecolate riceve il fumo, e va sino alla torretta, o cammino.

Campagnol, campagnuolo, campajuolo.

Campanell, dar una lavada d'campanell, bravare, sgridare, riprendere, dare una sbarbozzata, e sbarbazzare, spellicciare, figur.

Campanozz, campanaccio,

campanazzo, campanuzza, campanello, squilla: sunar al campanozz, squillare, suonare il campanaccio, cet. analada, sost, fiumana,

Canalada, sost., fiumana, piena d'acque.

Canalett, v. sulchett.

Cancilla, v. sgnadur.

Canella da scavzar la canva, e simili, mazza, e volgacanella.

Candlin, candellino: per Zlin vedi.

Canna, agg., cacastecchi, chi in ogni cosa mette difficoltà, difficile, cacapensieri, stitico, e spilorcio: per seccatore, molesto.

Canna da lavativ, v. cauna. Canna da strulicar, cerbottana. Cannar, cannetto.

Cannaruz, v. sgarganozz.
Cannon dal furment, e simili, involucro, ciò che rinchiude la spiga, prima che
esca.

Cannon d' canna, bocciuolo, la parte della canna tra i nodi: cannone, dicesi di quel pezzo di canna, o legno, sopra il quale s' incannano le mattasse.

Cannuccia, sost., c schiac.

Cannucciada, c schiacciata, v. incannucciada.

Cantar, cantare: per ischiamazzare, dicesi del gridar

delle galline, quando hanno fatto l'uovo, o hanno paura, e dicesi pure de' polli, uccelli, quando hanno paura: cantar dla curnacchia, gracchiare, voce propria della cornacchia: cantar dla ranna, gracidare: e gracidare, dicesi anche di certo gridare delle galline, oca, uccelli.

Cantilena, cantilena, canzone, che si canta; si prende anche in senso di canto nojoso, e suono di voce stucchevole, v. piracò: per discorso lungo, nojoso, cantilena, stampita: per nenia, filastroccola.

Cantimbanc, cantambanco, cerretano, cicantone, ciarlatano, ciurmadore.

Canva, canapa, canape, e canepa.

Canvar, canapajo, luogo seminato di Canapa .

Canvarol, canapajo, quello che assetta la canapa.

Canvazz, canapa, o canape maschio.

Canvin, cannelli, plur. Canzant, cangiante, cosa di diversi colori.

Capa, v. scarcai.

Capcazza, capocaccia. Capitar, capitare, arrivare. Cappella d' chiod, e simili,

cappello.

Cappitell, cappellina, cappelletta, chiesina, chiesolo, chiesertina, chiesiuolo.

Capplada, cappellata: dar, o far una capplada, v. filada. Capplar, sost., cappellajo. Capplazz, cappellaccio: per ninféa, erba che nasce nell'

acqua. Capplett, v. turtlin.

Cappliera, cappelliera. Capplina 'di occh', voce bassa, palpebra.

Capplozza, sost., certo ciufto di penne nella testa di alcuni polli, ed anche di alcuni uccelli, e. g. gallina con la caplozza, cet., gallina cappelluta, pollo cappelluto, cet.

Cappunara, stia, e capponaja. Cappuzz, cappuccio: per cavolo cappuccio, v. cavul.

Cappuzzol dla marletta. nachetto, sost.

Captivar, e captivars, cattivare, procurare, ed in sign. neut. pass. cattivarsi, come c. g. cattivarsi la benevolenza di alcuno; cattivare. vale anche per far prigione, servo, schiavo.

Carampana, agg., carogna, bestia di vile razza, bestia inguidalescata, triste, magra, snervata: cavallo tristo, brenna, cavalluccio, bulfalcana: per cosa mal-

fatta, mal composta, disordinata, rozza, vile . guasta, malconcia, dissestata, e cosa rovinosa, cadente: per agg. d' uomo tristo, debole, malsano, sparuto, floscio, fievole, slenato, gramo, guasto, ristecchito.

Carazz, sost., carazia, legno, o canna per sostentamento delle viti, e per altri usi. Carbuntiv, e carbon, sost., golpe, volpe, malore delle biade, per cui diventano marcie, e nere, e si ridu-

cono in polvere.

Carbuntiv, e carbon, sost., carbone', malore delle biade, per cui si forma entro l' involucro della spiga una materia umida, nericcia, e ferida, la quale si risecca, e difficilmente si riduce in polvere: Filiggine, si dice di altro malore, che attacca la spiga del grano prima che sieno formati i granelli, che diviene, fracida, e nericcia, indi si secca, e si riduce in polvere sottile, che vola via allo spirar del vento, e fuliggine, e golpe. Carcoss; e carcaloss, v. scarcoss .

Carcul da tlar, sost., calcola, e calcole, regoli, sui

quali il tessitore mene i piedi .

Cardenza, sost., credenza, armario, o tavola per riporvi le cose da mangiare, o i piatelli pel servigio della tavola; credenza, dicesi anche alla stanza medesima; credenza, dicesi pure quella, che si apparecchia per la messa, o per altre funzioni della Chiesa; per credenza, fede.

Carga, sost., carica. Cargà, agg., caricato.

Cargar, caricare.

Carmin, carminio, polvere di color rosso per miniare.

Carnasion, carnagione.

Carpà, agg., erepato, crepacciato, screpolato.

Carpadura, crepatura, crepaccio, crepaccia, fessura, screpolo.

Carpan, carpine, sorta d' arboscello, e pianta.

Carpar, crepare, screpolare, fendersi ...

Carpazza, sost., crepaccio, e rappa, sorta di malore del cavallo e simili per lo più ne' piedi .

Carrada, carreggiata, strada battura: per scesa, calata, discesa: per rotaja, segno fatto dalla ruota.

Carratier, carretajo, carrettiere. Carraton, o chiusa, carrettone.

Carrett, carretto: per carruccio, certo stromento, ove si metrono i bambini, per-· chè imparino ad andare. Carrez', z dolce, carreggio, quantità, di carri: per carrara, cioè il carico d'un carro; carrettata, un carico di carretta, anche carro, carretta, veggia, cioè quella quantitá di roba che si può condurre su d'un carro, o carretta. Carriazz, carriaggio. Carriola, carriuola. Carrozza, carrozza. Carrozza, far la carrozza, chiocciare, far chioccio, far chiozza, sentirsi male, e crocchiare, esser malazzato, cagionevole, infermiccio. Carruzzada, carrozzata di persone portate nella stessa carrozza. Carruzzar, sost. , carrozzajo , artefice che fabbrica car-Carson, o chiusa, sost., cre-· scione, erba. Carspon, v. castron. Cartar, sost. cartolajo, colui che fa o vende carra. Cartara, sost., carriera, fabbrica ove si fa la carta. Carra succhina, c schiac., carra sugante carra succhia. Cartatuccia, c schinc., carta-

toccio, misura di munizio-

busi, e simili. Cartazza, cartaccia, cartastrac. cia, carta grossa e rozza. Carrada, sosi., carreggiata, strada bartura : per rotaja, segno fatto in terra dalla ruota: per traccia, orma, vestigia, vestigio, segno, e pedata: per caudagna v. Carzar, carreggiare, condur carro, o carretta; per condur carretta, o carro cari. co di roba, o carrettata, o carrata di roba. Casal, e braja, sost., piccolo podere, poderetto, poderuzzo, possessioncella. Casalin, agg., casalingo, di casa: uomo casalingo: pane casalingo, cer. Cascam, avanzo, rimasuglio: per regalo, dono, donarivo, regalía. Cascar in dre copa, cascare, o cadere a capo rovescio. Casella da Av, alves, alveario, alveare, melario, arnia. Caselle, diconsi gli scompartimenti de gusci, o silique delle biade. Casott, capanna, quel riparo, o stanzolino fatto di frasche, o paglia, e simili, e capanno. Casp, sost., mazzocchio, mazzo, cesto; si dice dell'

insalata, o altre crbe, v.

cost.: per tacca, cioè statura, qualità d'uomo, o donna, o bestia, come e. g. bella tacca d'uomo, donna, cet.; e bell'imbusto, che dicesi poi per ischerzo, ed ironicamente di chi credesi bello.

Caspar, far al casp, accesti-

re, cestire, far cesto.

Cassabanc, cassapanca.

Castagnar, castagno, alb.

Castagnaz, castagnaccio.

Castlett d'nos, e simili.castellina, castellino, e casella, capannella, mucchio di tre niciuoli con uno sopra, del quale si vagliono i fanciulli in far il giuoco chiamato le castelline.

Castròn, cicatrice, margine, segno lasciato da ferita, e simili.

simili.

Castrin, castraporcelli, castra porci, chi esercita l'arte di castrare si gli uomini, che le bestie.

Casupla, casupola, casoccia, stamberga, casipola,

Catt, tgnir da catt, aver cura, por cura, custodire, guardare, risetbare, mantenere, tenere da conto.

Catamlia, sost., vezzi, moine, lezzi, lezie, carezze, e cacabaldole per lusinghe, lisciamento, inescamento, adulazione. Catamlina, esser na catamlina, sputazzuechero, dicesi di chi nel-favellare spira. o affetta dolcezza, e il verbo, sputar zucchero.

Catapeccia, c. schiacciata, v.

casupla.

Catastr, catastro, libro dove si scrivono le imposizioni, gravezze, cet.

Cattalitt, agg., accattabrighe, brigatore, beccalite, liti-

gante.

Cattapan, sost., accattapane; accattatozzi, pitecco, paltone: cattapan da piò, cavicchio, o cavicchia, a cui si attacca la catena dell'aratro.

Cattà, agg., accattato.

Cattar, accattare, cattare.
Cattivazz, agg., cattivello,
cattivazzo.

Cattivieria, cattivezza.
Catturar, catturare, far cat-

tura.
Cav, sost., cavo, canapo, cor-

da grossa. Cav d'latt, sost., capo di

latte, fior di latte.

Cavajon d' furment, o mieda,

sost., bica, pagliajo, barca, massa di covoni, che suol farsi nell'aja: per maragnol vedi.

Cavajon d furment, o mazagnol, bica, mucchie di alquanti covoni che si fa ne' campi, prima di condurli

nell'aja.

Cavajunar al furment, o far la mieda, abbicare, abbarcare, fare la bica, la barca, il pagliajo di grano.

Cavalcar, passar sopra, traversare, sorpassare, passare, e oltrepassare, superare, avanzare: per cavalcare.

Cavall di pullastr, e simili, spicchio di petto, o del petto.

Cavallant, cavallaro, quello che guida il cavallo, e il pastor de' cavalli.

Cavalletta, far la cavalletta,

v. gambarolla.

Cavalletta, locusta, e cavalletta.

Cavalli, bujar a cavalli, bollire a ricorsojo, bollire assii.

Cavalli, far il cavalli, fare il cavallo, o cavallo, o far i cavalloni, o cavalli.

Cavallier da seda, filugello, baco, o bigatto da seta, e volg. cavaliere.

Cavallina, sost., massa, mucchio, bica, cumulo, stipa, e gruzzo, gruzzolo: e cavallo, dicesi di quelle masse d'arena adunate da' fiumi, dal mare, e duna.

Cavallina, far na cavallina,
o in cavallina, accavallare,
abbicare, incavallare, soprapporre, sovrapporre, am-

mucchiare, rammontare, ammonticare,

Cavallina, miss. o fatt, o esser in cavallina, accavallato, ammucchiato, rammontato, ammonticchiato, ammonticato.

Cavallozz, star o purtar a cavallozz, cet., cavalciare, accavalciate, stare o portare a cavalcioni, a cavalluccio, in collo, portare a pentole. Cavar d' bosma, pozzimare,

cavar la bozzima, v. Bosma, Cavarzlan, cursore, messo. Cavastrazz, cavastracchi stru-

mento col quale si cava lo stoppacciolo dagli archibusi, e simili.

Cavastron, o stretto, add., scavezzacollo, malvagio, cattivo, scapestraro, capestraccio.

Cavazza d' arbur, capitozza.
Cavazzar i arbur, svettare,
scapezzare, il tagliare ad
una certa altezza il fusto o
la cima dell'albero, onde
faccia palco.

Caveella, e schine, noce, quell' osso, che spunta in fuori dall' inferior estremità della tibia.

Cavdagna, capitania, e sentiero.

Cavdan, cavedine, pesce. Cavdin dla tetta, capezzolo, papilla; v. tetta.

fuoco .

Cavdon, chiusa, argine, arginello, che traversa e serra o fiume, o scolo, e simili, anche sostegno chiu-

Cavdunar, chiudere, serrare con argine, o arginello, fare la chiusa, il sostegno, la chiusura.

Cavell', e stretto, capello: chiappar pri cavell, o cavi, accapigliare, acciuffare, scardassare, pertinare, spellicciare, prendere pei capelli; e accapigliarsi, prendersi pei capelli', cet.

Cavezz d' pann e simili, scam-

polo: v. savezz.

Cavi, sing., e plur., voce bassa, v. cavell. .

Caviar, sost., caviale.

Caviara, sost., capellatura, - capillarura, zazzera: capelluto, dicesi di chi ha quantità di capelli.

Cavicch' da viulin, e simili, ult. c schiac., bischero, chia-

vetta.

Cavra, capra.

Cavrar, sost., capraro, prajo.

Cavriola, capriola, cavriola, cavriuola, salto che per la più si fa ballando: per capriolo, capriola, cavriola, animale.

Cavdon da fogh, aláre, capi. Cavstron, agg., scavezzacollo, malvagio, cattivo.

Cavul, cavolo, erb. nota: ca. volo fiore, cavolo romano, cavolo cappuccio, cavolo verzotto, bastardo, nero, lasagnino, novellino, broccoluto, ed altri .

Cavzal, capezzale, guanciale, piumazzo, pimaccio, primaccio.

Cavzon, sost., cavezzone, cavezza grossa.

Cazza, caccia: per cacciagione, e caccia.

Cazzador, o stretto, caccia-

Cazzar, cacciare.

Cazzola, cazzuola.

Cedron, cerriuolo, sorta di frutto, e cocomero, citriuo. lo, citriolo.

Cedula, citatoria, e volg. cedola .

Ceffa, o cavazza d' arbur, capitozza.

Cegn, cenno, e segno.

Cench', c. schiac., agg., mencio, vincido, vizzo, mez-20, non consistente, dicesi di quelle cose, che hanno perduta la loro consistenza .

Cench', dyantar cench', cet., c schiac., avvizzare, invizzia re, ravvincidire, farsi mencio, vizzo, vincido, mezzo, non consistente, perdere la consistenza. Cénar, sost.. cenere, cinigia.

Cenar, sost., cenere, cinigia. Cendal, cendale, zendado.

Cendradi, cenerata, composto di cenere, e acqua: per cenericcio, la cenere che prima ha servito al bucato.

Cendrandul, ceneracciolo, panno che cuopie i panni sucidi, che sono nel bucato, sopra del quale si versa la cenere.

Cendruzz, cenericcio, cenere cattiva: e dicesi anche della cenere che ha servito al bucaro: per cenerino, cenericcio di color di cenere, agg.

Cengia, cinghia, cigna. Cenrin, agg., cenerino, ce-

nericcio, di color di cenere.

Centuzz, v. cendruzz.

Centan) centina, legno arca-Centna) to, con cui si sostengono le volte; e il verbo centinare, mettere la centina.

Centnar, centenare, mettere la centina.

Cepp , v. zepp.

Ceppa, ceppaja, ceppo, piede di piauta: per desco, descheria, banco dove i beccaj tagliano la cirue: per ceppo da ardere, ciocco: caspa, dicesi prop. di quella piccola pianta quasi co-

me radice, che produce i vincigli, e ceppo.

Ceppa, c schinc., chieppa, cheppia, laccia, pesce.
Cerca, cerca; andar in cer-

ca, cercare.

Cercia, ult. c schiac., correggiata, strumento villereccio fatto di due legni per battere il grano.

Cerchiar, nome, ult. c. schiac., cerchiajo, colui che fa i

cerchi.

Cerchiar, verbo, ult. e schiac., cerchiare.

Cergha, c schiac., chierica.
Cergh, c schiac., chierico.
Ceriolla, e Ciriolla, festa
dla ceriolla, candellaja,

candellara, dicesi della festa della purificazione di M. V.

Cernis, cenere calda, e cenere mescolata con piccole brage.

Cersara, ciriegio, ciliegio,

Cervlà, cervellata.

Ces, cece, legume.

Cest, sost., corbello. cesta da soma, cestone.

Cevtunar, claspare, acciabbattare, operare negligentemente: per cicisbare, vagghegiar donne, e spiare.

Chersent, v. pinza.

Chi, qui, ci, qua, si usano

## CH

tanto co' verbi locali, quanto di moto.

Chi, chi: per quelli, quei, pron.

Chicca, voce puerile, noce. Chiccara, chicchera.

Chicla, andar in chicla, o in chicca, smallare, o smallarsi, sgusciare, o sgusciarsi, cavare, o cavarsi dal mallo, o guscio,

o scorza la noce.

Chizza, agg., stizzoso, itacondo, cruccievole, collerico: per ostinato, pertinace, caparbio, testardo, tenace, capone, ringhioso.

Chizzola, v. schizza.

Chimin, sost., comino. Chsì, così, in tal guisa, in tal maniera, in tal modo. Chstie, e stretto, costei, questa, pron.

Chsiù, costui, questo, pron.

CI CI

Chiaccara, c schinc., chiacchiera, ciarla, cianfruscolo. Chiaccarada, prima c schiacciata, chiacchierata.

Chiecarament, prima e schiac,, chiacchiaramento, chiucchiurlaja.

Chiaccarar, prima e schiae.,

chiacchierare.

Chiaccarier, prima e schiac., agg., ciarliero, loquace, garrulo.

Chiaccarism, prima e schiac. chiacchiaramento, chiucchiurlaja.

Chiaccaron, prina c schiac. agg., chiacchierone. ciarlone, ciarlatore, parabolano.

Chiacchiarada, tutte le c schine. , chiacchierata .

Chiacchiarar, tutte le c schiac. chiacchierare, e chiaccherare.

Chiap , sost., voce bissa, Chiapett, c schiac., ferreccia, nastro, chiapmetto.

Chiappa, sost., c schiac., na-

tica, chiappa.

Chiappar, c schize., chiappare, acchiappare, carpire, pigliar con violenza, o con inganno improvvisamente: per colpire, ferire, percuotere appunto, chiappare, acchiappare: per trovare, chiappare, acchiappare: per semplicemente pigliare prendere.

Ciapparina, sost., c schiac., cappio, annodamento, che tiraro da uno de capi si

scroglie.

Chiappella sost, c schias. schiappa.

Chiappon, sost., c schiac. chiappone, nodo, annoda-

mento, legame.

Chiappunar, c schiac., annodare, mettere il chiappone : anche per legare insieme.

Chiar, c schiac., rado, raro,

contratio di spesso, agg.: per chiaro, nitido, agg.: per chiarezza, sost.

Chiar d'ov, sost., c schiac., albume, chiara.

Ciar volt, avv., c'schiac., radamente, di tado, rade volte, rare volte.

Chiarada c schiac., sost., )

chiarada , medicamento fatto con chiara d'uovo.

Chiarella, c schiac., sost., malfatta, errore di tessitura, e d'altre fatture, come calze, e simili.

Chiass, c schiac., chiasso, schiamazzo, clamore, su-

Chiavadura, c schiac., serratura, serrame, chiusura, toppa.

Chiavga, c schiac., chiavica.
Ciccament, c schiac., croscio, scroscio: per istrido,
stridore, lo stridere de catenacci, e ferri: cri cricch,
cricche dicesi del suono,
del vetro, ghiaccio, e simili, quando si voglion
rompere, anche croscio,
scroscio.

Ciccàr, c schiacciata, scrosciare, erosciare: per iscoppiettare, si dice di quel romore, che esce dal fuoco abbruciando, e simili: per istridere, che si dice del romore de catenacci, fetro, e simili: fare cri cricch, scosciare, crosciare, far cricche. ed anche crocchiare, sgretolare, che si dice del suono del ghiaccio, vetro, e simili, allorchè si voglion rompere: scrosciare, crosciare, quel suono, che fa l'acqua o simile, quando bolle smoderaramente.

Ciccar sott' ai dent, c schiac., scrosciare, crosciare, si dice del formar quel suono, che esce dal pan fresco, o da altra cosa secca frangibile nel masticarla; e quello, che fa la terra, o simil cosa, che sia nel pane, o vivanda mischiata, allorchè si mastica: per sgranocchiare, sgretolare, il mangiar cose, che masticandole si tritano.

Cicch, e cicc, prima e schiacciata, scroscio, croscio: per istrido, stridore, che è lo stridere de' catenacci, ferri, e simili: cri cricch, cricche, e scroscio, croscio, dicesi del suono del ghiaccio, vetro, e simili, quando si voglion rompere. Cicoria, cicoréa, cicoria.

Cie, zia. Ciel da lett, sopracielo,

sopraletto .

Cid di occh , ciglio . Ciera, cera, ciera, aria di volto: per buona, o cattiva accoglienza, o ciera, far buona, o cattiva ciera. Cifel , sufolo . zufolo , stro-

mento: per fischio, e sufolo, zufolo, sibilo.

Ciflada, fischio, sufolo, zufolo, sibilo: per sufolara, zufolata, sufolamento, suono di zufolo.

Ciflament, sufolamento, zufolamento e Giflament d'urecch, sufolamento, zufolamento, e scampanio, tinnito.

Ciflar, sufolare, zufolare, suonare il sufolo : per fischiare, sibilare, e zufolare, sufolare, sibilare: per sufolare, zufolare, e fischiare gli orecchi, si dice del sentirsi dentro gli orecchi alcun zufolamento: per zirlare, si dice delle ruote de' catri, e simili; per frullare, fischiare, dicesi del romore delle cose, che corron per aria, e del forte soffiar de'venti : per istridere, si dice de catenac-

Ciflin, sufolino, zufolino, fischiettto, stromento: per sufolino, zufolino, sottil sibilo, fischietto.

ci, ferro, e simili.

Cifular, v. ciflar.

Cigala, cicala, animalecto noto, sost.: per cicala, cicalone, agg., si dice di chi parla troppo .

Cigalament, cicaleccio, cicalío, cicalamento: per grido, strido, strillo.

Cigalar, cicalare : per gridare, stridere, strillare. Cigament, v. cigalament.

Cigar, stridere, gridare, strillare, mettere strida, o mandare, fare strida, grida: per cicalare, garrire.

Cigalon, agg., cicalone, garritore, chi parla troppo, e

con istrepito.

Cigh, strido, grido, strillo; e nel num. plur. grida, strida, e stridi, strilla, e strilli .

Cigor, sost., stridore, strido, grido, strillo: per cicaleccio, cicalío, cicalamento.

Cimasa, sost., cimazio,

Cimgar, sbirciare, socchiudere gli occhi per vedere con più facilità: per muovere, o battere spesso le palbebre degli occhi.

Cimiteri, cimitero, cimiterio. Cimsa, cimice, sost.: per poltrone, tardo, pigro,

cimice figur., agg.

Cimson, cimicione, sost. : per uomo goffo, poirrone,

pigro, neghitoso, cimicione figur., agg.

Cincinà, c schiacciate, agg., cincigliato.

Cincinar, c schiacciate, cincigliare, accincigliare.

Cingan, sost., zingaro, zingano.

Cingia, sost., cinghia, cigna. Cingia, agg., cinghiato, ci-

gnato.

Cingiar, verbo, cinghiare, cignere, cingere, cingere, cingere. Cingiar, sost., cinghiale, e cignale, porco salvatico.

Cingion, sost,, cinghione, cignone.

Cingul, cingolo.

Cinin, c schiac., voce bassa, agg., piccino, piccolino, piccinino.

Cinta, cinta, cintola.

Cintarin da braghin, e simili, cintolino, e cintoriuo. Chioce, prima e schiacciata, scroscio, croscio, voci, che si usano generalmente per qualunque romore, e fracasso, sost.: per iscoppio, scoppiettara, si dice propriamente di quel romore, che fa il fuoco abbruciando; e croscio, scroscio dicosi del romore, che fa l'acqua e simili, quando bollono: per istrido, stridore, il romore de catenac-

ci, e ferri: per eri cricch,

cricche, e scroscio, croscio, quel suono, che fa il ghiaccio, vetro, e simili, allorchè si voglion rompere: per bussa, busso, rombo, romore: per chiocca, percossa, battuta, battirura: per chiocco, voce però bassa, che si usa per lo scoppio della frusta, allorchè si batte, e meglio si dirá, scoppio; come pure si dice, chioccare la frusta; ma essa pure è voce bassa, onde meglio si dirà, bartere la frusta: per iscoppio, schianto, il romore degli archibusi, tuono, e simili, anche scroscio, croscio.

Chiod, c schiac., chiodo.
Cioma d' cavall, e simili, c
schiac., criniera, giubba,
crine.

Cioppa, c schiacciata, coppia, pajo, paro, due della cosa stessa.

Cioss, e schiac., o aperta, agg., pingue, grasso, pasciuto, passuto.

Chiozza, c schiac., sost., chioccia.

Chiozza, far al vers dla chiozza, e schiace, chiocciare.
Chiozza, far la chiozza, c schiacciata, chiocciare, far chioccio, o chioccia, sentirsi male, e crocchia-

re, esser cagionevole, infermiccio, malaticcio, malazzato.

Ciràr, sost., cerajuolo, quello che lavora la cera.

Circuit, circuito, distretto, sost.: per rotonditá, cerchio, sost.: per giramento, giro, sost.: per circuíto, circondato, agg.

Cirella, sost., girella, carru-

cola.

Cirè cirì, billi billi, voce colla quale si chiamano i polli, anche curri curri.

Cirióla, festa dla Cirióla, candellaja, candellara, dicesi della festa della Purif. di M V

Cirlina, piccola girella, girellina, girelletta.

Cirlona, girellone, girella

grande.

Cirol, da roda, acciarino.

Cirum, sost., untume di ruota, e simili.

Cirusich, e cirusic, chirurgo, cerusico.

Cis, sost., cece, legume.

Chisiol, c schiacciata, chiesiolo, chiesina, chiesiuola.
Chisulin, c schiac., chiesolino, chiesina, chiesettina.
Cittir, zittire, guaire, guajolire, pianamente dolersi, vedi gnicar: attutire, attutate, dicesi del far star che-

to contro sua voglia uno, che favelli, o colle minacce, o colle busse.

Ch à, c schiacciata, agg., chiurlo, goffo, grosso.

Chiuccàr, prima e schiacciata, chioccare, dar busse, battere, bussare: per suonare, far suono, render suono: per rombare, far romore, strepito, susurro: per pazzeggiare, folleggiare, scioccheggiare, far pazzie, e esser semo, leggiero: per esser volubile, girevole, incostante, vario, instabile.

Chiuccar, trar di chiocc, prima e schiacciata, scrosciare, crosciare, queste voci servono generalmente qualunque romore, e fracasso: scoppiare, si dice propriamente del romore degli archibusi, cannoni, tuono, e simili, anche scrosciare, crosciare: scoppiettare, crepitare, dicesi di quel romore, che fa il fuoco abbruciando: scrosciare, crosciare, che è quel suono, che esce dal pan fresco, o altra cosa frangibile, allorchè si mastica, e quel suono, che fa la terra, o simil cosa, che sia mischiata in pane, o vivanda, quando si mastica,

e quello pure che fa l'acqua, o simile qualora bolle smoderatamente: fare cri cticch, far cricche, crocchiare, sgietolare, e scrosciare, crosciare, si dice del suono, che fa il ghiaccio, vetro, o simile, quando vuol rompersi : chioccare la frusta, ma questa è voce bassa e poco usata, e meglio si dirà, battere la fiusta; come la battuta della frusta si dira meglio, scoppio, che chiocco, perchè e voce bassa, e poco in uso.

Ciucciar, tutte le cc. schiac-

ciate, succiare.

Chiudadura, e schiac., chiovatura, puntura, che si fa col chiodo nel vivo.

Chiudarie, e schiac., chiodagione, chiodería, quantità di chiodi.

Civola, sost., cipolla.

Chiuzlir, c schiac., v. schiuzlir. Cizlin, ) bleso, anche Cizlon, agg., ) bioscio.

Cizza, sost., ciccia, carne.
Cizzar, succiare, succhiare:
succiare, succhiare, dicesi
pure di quel ritar del fiato
a se restringendosi, quando o per colpo, o per altro

si sente grave dolore.

Cizzurlanda, zogh, ciocierlanda, gruoco.

Cizzurloss, e. g. cizzurloss

d' carn, ciccione.

Cla, quella, pron.

Clavicembul, gravicembalo, e gravicembelo.

Clazion, colezione, colazione, beruzzo, si chiama anche il primo pasto, che fanno i contadini, quando lavo.

rano nella campagna. Cliè, e stretto, colei, quella,

pronom.

Clib, ) quantitá, moltitudi-Clibs, ) ne, forma, copia di chi che sia.

Cliss, ecclisse.

Clomb, colombo, e colomba. Clomb favozz, o salvadagh, palombo.

Clor, o stretto, coloro, quelli, pron.

Clu, colui, quello, pron. Clumbara, colombaja, colombara,

Clumbin, v. turbduzz.

Cmandador, comandatore; nunzio, spezie di ministro, o servente di comunitá, o magistrato, e cursore, messo.

Cmandin, v. emandador.

Cinanzar, cominciare.

Cmar, comare, donna che tiene a battesimo, o cresima.

Cmar, ostetrice, levatrice, mammana, comare, colei che ajuta le donne nel parto. Co, o largo, capo, fine, parte ultima,

Co, o largo, voce bassa, ca-

po, testa.

Co da roda, mozzo, pronunciato coll' o largo, e z dolce, e barile.

Co d' vida, e simili, capo, tralcio, sermento, anguil-

lare.

Co d' ai, capo d'aglio, vale tutto l'aglio.

Co, v. cov.

Cocc, essr al cocc, essere il prediletto, il caro, il beniamino, il cucco.

Cocca, gallina.

Cocca, cocca, quel bottoncino che è ne capi del fuso: cocca, dicesi anche quell' annodamento, che si fa col filo in capo al fuso, perchè non iscatti, quando il fuso gira.

Cocchi, coechi, billi, billi, voce per chiamare, e acca-

rezzare le galline.

Coccia dla spada, e schiac., coccia: per enfiatura, coccia: per coccia delle pistole, e simili.

Codagh, cotico.

Codga, cotica, cotenna: cotichina, dim, coticone, cotennone mag.

Cogombar, cocomero, frutto.

Cojon, coglione.

Cojonar, coglionare, bubbo-

lare; v. cojombarar.
Cojombarar, bubbolare, accocarla a taluno, il fare o
beffe, o danno, o scherzo,
e coglionare: per semplic,
beffare, burlare, schernire,
dileggiare, straziare, daro
la soja, il pepe, la stretta, il mattone, la spezie.
Col a col, prep., accosto,
accostato, appresso, appressoato, contiguo, a tocco,

Col d' peral, o d' curai, e si-

mili, vezzo, filza.

rasente .

Colma, part colma, parte colma: per parte convessa, la parte opposta a concavitá.

Coltra da piò, coltro, sorta di vomero adunco, che taglia da una parte sola, usato nell' aratro.

Columbrina, colubrina, colombrina, spezie d'arti-

glieria.

Comud, v. Cagadur.

Confars, confarsi, convenire, aver proporzione.

Confetturier, confettiere .

Conforma, conforme, come. Congrega, congrega, adunan-

za, compagnia.

Contrust, costrutto, uso, comodo, profitto, utile, utilità, vantaggio.

Copie, e stretta, capopiede,

rovescio.

Copp, o stretto, coppo, con-

D 4

cavo, agg., per coppo, tegola, tegolo, sost.

Coppa, coppa, nuca, parte posteriore del collo.

Corampopul, avv., corampopolo, in presenza di tutto il popolo.

Corda, dar la corda, collare. Corga, corbe, e corbe, cestone.

Corgh, coiba, coibe, cestone, Coross, codirosso, uccello.

Cosar, cuocere: crogiolare, dicesi del cuocer bine cosa, e crogiolarsi: cotticchiare, il cuocer poco, e leggermente una cosa.

Cosp, o stretta, v. cuosp. Coss, o cos., cosa in genere : per quello , colui : per coso, menibro virile, e pinca, pinco, pincio, verga, malaguida coso, vale anche, per ispazio di tempo, di lucgo, di misura, e simili, quando non si sa la quantità, l'appunto, come, un coso di quattro miglia, di dieci braccia: coso, dicesi di uemo malfatto, stupido: per cosso, dicesi di que! piccolo enfiatello cagionate per la più da umori aspir, e viene comunemente nel viso : cos-60, dicesi pure de bernoccoli, che si veggono su certe cose, come quelli de'

cettiuoli, e simili.
Cossa, o stretto, coscia.
Cost, o largo, mazzo, mazzochio, cesto, si dice dell'
insalsta, d'altre erbe, e
simili: per garzuolo, grumclo, si dice delle foglie
di dentro congiunte della
latuga, cavolo, ed altre er-

accanto, prep.
Costrutt, costrutto, utile.
Cotga, o stretto, cotica, coi
tenna.

be : per accosto, a costo,

a costa, allato, presso,

Cott dal vin, brillo, cotticcio, mezzo ubbrizco.

Cov, covo, come e. g esser in covo, star in covo, e covole, vale in molti sensi.

Cov, o Cuov, sost., covone, quel fascetto di paglia legata, che fanno i mietitori nel mietere.

Cov, legar, o fari cov, accovonare, fare i covoni, e ammanare.
Cova, coda.

CR

Cremes, chermes, chermesi, e cremesi.

Crena d' caval, e simili, crine, crino, setola: si dice pure, setola, ai pelli grossi della shiena del porco. Crep, crepaccio, crepuccia,

crepatura, e sessura, scre-

polo: per iscroscio, eroscio, stroscio, e schianto,

e scoppio.

Cresp, agg., grinzo, grinzo. so, rugoso, crespo, in-

frigno.

Cresp , far il cresp , aggrinzarsi, increspare, e incresparsi, raggeinzare, raggeinzarsi, raggreppare, raggrepparsi, sar le grinze, le rughe, le crespe: per increspare, far le crespe, come e. g. increspar le camicie, e simili.

Crespa, sost., grinza, crespa, ruga: per carspon v.

Cria, voce bassa, pocolino, miccino, miccinino, minuzzolo, e bricciola, bricciolo, bricciolino, pochi-

Cricca , v. tarlis .

Cricca, cricca, nome che si usa nel gioco di carte.

Cricch, e cricc, buffetto, colpo di dito, che scocchi sotto un altro: per sorta di acciarino da schioppo, draghetto, acciarino.

Cricch, o crice, far cricch, o crist, v. scriccar.

Cridada, gridata, e grido, strido, strillo; per bravata, riprensione, sgridata. Cridar, gridare, sclamare, esclamare : per riprendere, sgridare, garrire, gridare.

Crivladura, crivellatura, vagliatura .

Crivlar, crivellare, vagliare. Croll, o largo, crollo, scrol-

lo, scossa, scuotimento. Cros, o stretto, croce.

Crpadura, v. Crep.

Cruata, cravata, croata, corvata .

Crudar, cadere, cascare: per

rovinare.

Crullada, crollo, scrollo, crollamento, scossa, scuotimento, quasso, squasso, scrollamento.

Crullament, crollo, scrollamenro, v. crullada.

Cruma, ruggine, gruma, o gromma.

Crusara, crocicchio, dove s' attraversano le strade : per cernitojo, quel legno, sopra il quale si regge, e si dimena lo staccio nella madia, allorchè si staccia: per crociera, qualunque attraversamento di ferri, legni, o simile a foggia di croce.

Crusina, crocina, piccola

croce .

Cruson, crocione, croce grande. Cristier e stretto, cristiere, cristeo, cristero, lavativo, argomento, serviziale.

Cvachià, agg., c schiac., coperto : per coperchiato , che

ha coperchio. Cvachiar, c schiac., coprire: per coperchiare.

Cuaccir, c schiac., v. cuvaccir. Cuacciun, c schiac., star o andar in cuacciun, cet., andare o stare coccolone, quattone, chino, quatto, stare o andare acquattato, acchiocciato, accosciato, chinato, accovacciato.

Cuacciun, metter o metters in cuacciun, c schiac., accovacciare, accoccolare, accosciare, acchiocciolare, chinare, mettere a coccoloni; e in sign. neut. pass. accovacciarsi, accoccolarsi,

Cubi, covacciolo, covile, covaccio, covo, covelo, lue. go, dove, dorme, o tiposa il lepre, e simili.

Cubia, pariglia.

Cuc', ult. c schiac., colpo, botta, botto percossa data o colla bocca dello schioppo, o con l'estremità di bastone.

Cucai, far di cucai, v. cu-

Cucajar, cinquettare, e balbettare, il primo favellare de' fanciulli; e cinquettare, dicesi della voce, che man. dan fuori alcuni uccelli: per tartagliare, vedi intar. sajars , v. cucunar : per far

zurlo, o zurro, zurlare. galluzzare, si dice di voce d' allegria, che mandan fuori i bambini : per cingot. tare, cinguettare, parlar male una lingua.

Cucajon, v. tartajon.

Cuccar, accoccare, far qualche danno, o dispiacere, o scherzo ad alcuno, e sonarla ad alcuno, e dare la stretta, il mattone, e barbarla ad uno.

Cuccia, c schiac., cuccia,

Cucchiar, sost., c schiac., cucchiajo: cucchiaja si dice di quello strumento per uso di votar il letto de' fiumi, o di quello, col quale si metre la polvere ne cannoni per caricarli: per dar colpi, botte, percosse o colla bocca di archibuso, o con l'estremità di bastone.

Cucchiarada, e schiac., cucchiajata. Cuchiars , v. cucchirs .

Cucciars , c schiac. , v. cuccirs. Cucchier, c schiac., cocchiere. Cuccirs, c schiac., accosciarsi . accavacciarsi , acchiocciolarsi . accoccolarsi . mettersi coccolone o coccoloni; e accosciare, accovacciare, cet,: cucciare, e cucciarsi, dicesi del giacersi in letto: cucciare, e cucciarsi, dicesi propriamente del coricarsi de'cani, e giacere dormendo.

Cucciù, agg., e schiac., osti-

nato, caparbio, capone, inteschiato, testardo, dutro, pertinace, tenace.

Cuccon, voce de bambini, vova, cocco, cucco.

Cuccon da botta, o stretto, cocchiume, turacciolo, coccone .

Cuclar, ) carezzare, acca-Cnclinar, ) rezzare, vezzeggiare, far vezzi, carezze.

Cuccuccia, c schiac., cucuzzo, cucuzzolo, mezzo della zucca, del capo: vale talvolta per capo.

Cucun, far di cucun, v. eucunar .

Cucunar, tartagliar, scilinguare, balbetrare: per sincopare, arrestarsi, e incappare, intoppare, il non parlate speditamente, o in dire, o recitare speditamente ciò, che si è imparato a memoria: per cinguettare, il primo favellare de fanciulli : per turare, mettere il turracciolo, il cocchiume, il coccone: per cingottare, cinquettare, parlar male una lingua.

Cucuzza, cucuzzo, cucuzzolo, mezzo della zucca del eapo: per capo, zucca.

Cvell, e aperta, cosa, qualche cosa, e cavelle, ma è voce bassa, e poco usata. Cverch, e schiac., coperchio: per copertura .

Cverch dal comud, o cagadur, c schiae, carello, cariello, turacciolo.

Cverch dla cà, e simili c schiac., tetto, coperto.

Cvert, agg., aperto: per coperchiato, che ha il coperto: per copertura, covertura, coperto, sost.

Cverta, coverta, coperta, copertura, coperturo: coperta, coverta da letto, coltra.

Cverzar, coprire: per coperchiare, coverchiare, incoverchiare, mettere il coperchio .

Cuffars, accovacciarsi, acquat. tarsi, accosciarsi, acchiocciolarsi, accoccolarsi, mettersi a coccoloni, quatto, quattone; e accovacciare, acquattare, cet.

Cuflon, star in cuflon, v. cuflars .

Cugnà, cognato.

Cugnada, Cognata. Culada, dar na culada, culattare, acculattare, dare u-

na culatrata, o culata. Culada, culuttara, culata, colpo di culo in terra.

Culadur, v. culin .

Culadura, colatura, cosa co-

lata: per scolatura, sgocciolatura, cosa colata del residuo: per avanzo, sceltume, rimasuglio.

Cular, colare.

Culatta, culatta, natica, chiappa.

Culgar, colcare, coricare, giacere.

Culin, colatojo, scotitojo, vaso buccherato, o altro, per dove si cola: e scolatojo, ma propriamente è un luogo pendente per dove si scola.

Cullarar, sost., colletajo, facitor di colletti.

Culmadura, colmatura, colmata, colmo.

Culmar, colmare, fare il colmo, accomignolare.

Culmegna, comignolo, colmo, e pinacolo.

Culunel d' carta, facciuola.

Cumbasar, e cumbasars,
combacciare, e combaciarsi, baciarsi insieme, e dicesi più com. dell' esser
congiunto, e unito insieine legno con legno, pietra, con pietra, e simili.

Cumbià, sost., commiato,
combiato, comiato.

Cumbià, dar cumbià, accommiatare, comiatare, commiatare, licenziare, dar comiato, combiatare, dar combiato, dimettere. Cumbinar, combinare: compitare, e combinare, dicesi dell'accoppiar delle lettere, che fanno i fanciulli, quando cominciano a leggere.

Cumess, agg., connesso, e

commesso.

Cumettar, connettere, commettere, metter insieme. Cumissura, commessura, con-

nettura.
Cumpanadagh, companatico,

companatica.

Cumparità, masserizia, ri-

sparmio.

Cumprar, comperare, comprare: comperare a novello, comperare in erba, il contrattar alcun frutto prima, che si matura: comperare la gatta in sacco, il comperar checchesia senza vederlo.

Cuna, culla, cuna.

Cunàr, cullare, cunare, ninare, anninare, menar la culla.

Cunciera, concia, luogo, dove si conciano le pelli.

Cuncin da canva, canapajo.
Cuncin da stam, stamajuolo,
quelli, che lavora lo stame.
Cuncin da lana, ciompo, lanajuolo: cardatore, dicesi
di chi carda o pettina la-

na, e altra cosa. Cunett, piccola lettiera per uso de'bambini: per culla, cuna.

CU

Cunfess ) confessionale, Cunfessionari ) confessionario. Cungrega, v. congrega.

Cuni, conio, stromento da improntare: si prende anche per l'impronta stessa impressa col conio.

Cunin, coniglio.

Cunsiars, mutar parere, o

consiglio.

Cuntantin, tarantello, soprassello, soprappiù, che si dà ai compratori, e il soprappiù alla somma o quantità intera.

Cuntàr, contare, numerare, aunoverare: per valutare, dar prezzo, contare: per aver autoritá, credito, potere, contare: per raccontare, narrare, dire, contare.

Cuntrust, costrutto, construtto, comodo, comodirà, servigio, utile utilità, vantaggio: per risparmio, masserizia.

Cunz, agg., concio, racconcio; acconcio; in concio, vale essere in ordine, in assetto.

Cunza sost., concia, conciatura; pel luogo ove si fa la concia, concia.

Cunza lana, sost., lanajuolo, ciompo, e scardassiere.

Cunza pell, e largo, sost., conciatore, cojajo, cojagio, pelacane.

Cunzà, agg., concio, racconcio, e conciato, rac-

conciato.

Cunzadura, sost., conciatura, acconciatura; per concia,

conciatura.

Cunzar, conciare, acconciare, vale in molti sensi: per raccozzare, unir insieme le cose rotte: porre a seme, disporre il terreno per seminarvi.

Cunzar la lana, scardassare, carminare.

Cunzar il barch, calafatare, calafajare.

Cunzegn, ordigno: per opera artifiziosamente fatta.

Cunzgnar, congegnare, connettere, commettere, metter insieme.

Cuogma, cucuma, cuocoma.
Cuosar, cuocere: crogiolare,
dicesi del cuocer bene cosa, e crogiolarsi: cottichiare, cuocer poco, e leggermente una cosa.

Cuosp, o stretto, voce bassa,

Cuossa, coscia.

CHOV, V. COV.

Cupella, star a cupella, star re a capello, esser per l'appunto nè più nè meno, essere al pari. Cupilata, tombolata, stramazzata, tombolo, botta.

Cupirott d' gianda, e simili, calcio, o copella di ghianda.

Cuppar, accoppare.

Curai, corallo.

Curadella, curatella, cora-

Curbella, voce bassa, sorba, frutto.

Curblara, voce bassa, sorbo, e sorba, albero.

Curdar, sost., funajo, funajuolo, colui che fa funi.

Curdella, fettuccia, nastro, e lomb. cordella.

Curdlina, fertuccia piccola, e

Curdon, cordiglio, cordicella, colla quale si cinge il sacerdote: e cordiglio, dicesi pure della cintura di S. Francesco, e simili.

Curdsina, cordicina, cordicella, funicella, funicina.

Cureza, coreggia, peto, peta, e streita: loffia, loffa, dicesi del vento, che esce di sotto, ma senza romore, che in ferrarese dicesi, cureza muta.

Curghina, corba, corbe, e cestone.

Curiandul, coriandro, e curiandolo.

Curiol, o largo, stroscia, la riga, che fa l'acqua in terra correndo: per solco, cavo, incavo, fossetta.
Curnadura, cornatura: per
cornata, ferita di corno.
Curnella, sost.. coronella.
Curniela, corniola, frutto; e

corniolo, albero.

Curnis, cornice, cornicina:

cornicino dimin., cornicione mag.

Corniular, corniolo, albero. Curpazz, corpaccio, corpac-

Curpin, corpicino, corpicello, corpicciuolo.

Curpon, curpazzon, corpaccione, corpaccio.

Currantié dl' acqua, corso, corrente, corsia.

Curridur, corritojo, corridojo, corridore, andito.

Curriè, correría.

Currott, o stretto, corrotto, corruccio, lutto, bruno.

Currott, far, o vstir currott, far corrotto, il bruno, il lutto, vestire a lutto, o il lutto, vestire il bruno, vestire da duolo.

Cursie dl' acqua, corso, corsía, corrente.

Cursiera, correría.

Cursin, grumolo, garzuolo, le foglie di dentro congiunte insieme del cesto delle erbe, come latuga, cavolo, e simili: per girella, che dicesi del carciofo, a cui siano troncate le foglie.

Curtlada, coltellata, ferita di coltello,

Curilaz, coltellaccio:

Curtlar, verbo, coltellare, ferire con coltello.

Curilar, sost., coltellajo, coltellinajo, chi fa i coltelli. Curilia, coltellino.

Curtsan, cortigiano, sosti, e

Curunar, sost., coronajo, facitore di corone.

Curzina, coreggina, coreggiola, coreggiuola: cinturini, diconsi quelle delle scarpe, con che s'affibbiano, v, urchina.

Curzola, coreggia, e coreggiuolo, coreggiola, coreggiuola: buccio, e coreggia, pelle sopra cui strisciano i rasoi e simili: cinturini, diconsi quelle alette delle scarpe, con che si affibbiano.

Cusar, e cusir, cucire.

Cusdura, costura, cucitura: ragguagliare, o spianar le costure.

Cusi, cucito, cucitura, sust., e cucito add.

Cusin, sost., cugino.

Cusina, cugina.

Cusinar, verbo, eucinare: crogiolare, ben cuocere.

Cusinar, sost., cucinajo

cuoco, cuciniere. Cusiniera, cuciniera.

Custazz, agg., cucciolaccio, cucciolo, cuccio, uomo inesperto, soro, balocco, rozzo, anche semplice.

CU

Cuslin, cosa in genere: per colui, quello: per cucciolo, cucciolino, piccolo di statura; anche giovanetto.

Cuslina, coselina, coserella, cosarella, cosettina, cosettina, cosettina; per quella, colei, pron. Cuslona, cosa grande.

Cussin, guanciale, piumaz-

zo, cuscino.

Custar, costare, valere: per costare, esser manifesto: per accostare, appressare, avvicinare.

Custiera, sito, ove più batte il sole, e più riscalda,
luogo a solatio a bacio,
luogo esposto all'occhio del
sole, e luogo aprico, e
esposizione, e sito soleggiato.

Custiera, star alla custiera, stare a solatio, stare in luogo aprico, in luogo esposto al sole, stare all'espo-

sizione.

Custon, e. g. d' pom, d' per, e simili, torso, torsolo: per mazzochio, mazzo, cesto, si dice dell' insalata, ed altre erbe: per girello, si dice del carciosto, a cui sieno levate le foglie, e il gambo: per mozzicone, quello, che rimane dalla cosa troncata: v. muzgon. Cut. (zogh), v. ascundarolla.

Cuitura, cottura.

Cuvacciar, e cuvacciars, c schiac, accosciare, accosciatsi, accoscolare, accoccolarsi, acchiocciolare, ac chiocciolarsi, acquatare, acquatarsi, chinare, chinarsi, mettersi a coccolone, o coccoloni, accovacciare, accovacciarsi.

Cuvaccir, c schiac., v. cuvac-

Cuvacciun, star o metter, in cuvacciun, c schiac., accovacciare, accosciare, accoccolare, stare o mettersi a coccolone, o coccoloni, acquatare, acchiocciolare, e in sign. neut. pas. accovacciarsi, cet.

Cuvada, covata.

Cuvàr, covare, vale in mol-

Cuvin, codino, piccola, coda. Cuvon, codone.

Cuzzòl, o largo, cucuzzolo, estrema somità di checchesia.

Cuzzar, cozzate.

Cuzzunada, cozzata, cozzo, colpo, botta: per capata,

e cozzata, colpo dato colla testa: per attestata, e accozzata, colpo di testa con altra testa.

Cuzzunar, cozzate, v. scuz-

DA

Da do, e dadi plur.
Da dre, o d' dre, avv., e stretta, di dietro, a dietro.

Da man, voce bassa, a destra, dalla parte diritta. Da fora, voce bassa, a sini-

stra, a mancina.

Dacquar, adacquare, inacquare, inaffiare, annaffiare, irrigate, dar acqua, bagnare, innacquare.

Dagnora, voce bassa, ormai, giagià, quasi, oramai, avv. Dai e dai, dalle dalle, dicesi per dinotare una azione continuata.

Dalla vsina, voce bassa, da vicino.

Dalmaschin, rosa dalmaschin, cet., rosa dammaschina. Dànn, far dànn, trapellare,

passare.

Dannza', agg., danneggiato.
Dannzador, sost., danneggia-

Dannzar, danneggiare, recar danno.

Daniell , dentello , ornamento , lavoro a guisa di denti. Dappie , dappie , dappiede ... Dar d'pela, e stretta, v. pela.

Dar l'imbuniment, v. imbuniment.

Dar in zara, v. zara,

Dar agli oc, v oc.

Dar all impich, v. inpich.

Dar la pcona, o stretta, v.

Dar al pinc, date il mani-

Dar d' man, dar di mano, dar di piglio.

Dar dal ii, dare del tu.

Dar l' etha cassia, dare l'erba cassia, vale cassare, rifiutare, scacciare, ributtare: dare o avere una gambata. dicesi, atlorchè la tua amante si è maritata ad un altro.

Darcar al furment, e simili, ventillare il grano cavato già dalla pula, vigilare, dicesì il separar con granata, o frasca dal monte del grano le spighe o altro, mentre si spula, o si ventilla il grano.

Dardella, sost., loquacità, garulità, ciancia, ciarla, l'esser loquace, garulo.

Dars d'attorn, darsi premura, attendere, operare.

Darsett, diciasette, num. Dasbalsà, agg., sbarazzato, sbrigato, sgombrato, disgoin-

brato, sgombrato, disgoin-

Dasbalsar, sgomberare, sgom-

brare, disgombrare, sbarazzare, sbrigare, e pulire, nertare.

Dasharazzar, sbarazzare, sgombrare, sgomberare, disgombrare.

Dascifarà, agg., diciferato, deciferato.

Dascifarar, diciferare, deci-

Dasnum, e dsnum, sost., lezio, lezia, moine, costume pieno di lezzi, lezie, e mollezza, affettazione, delicatezza.

Dasnumà agg., lezioso, molle, delicato, affettato.

Dasnumàr, vezzeggiare, careggiare, stropicciare, faro altrui lezzi, lezie, moine, vezzi, carezze soverchie, e avvezzare, o accostumar molle, morbido, lezioso, affettato, delicato, e condiscendere, compiacere di soverchio.

Dasslar, disellare, levar la sella.

Dassnar, v. dasnumar.

Dastrutt, e dstrutt, strutto, sost. per distrutto, consumato, disfatto, agg.

Daszaplà, e Dszaplà, agg., sviluppato, strigato, sbarazzato, liberato, sciulto, spedito, dispacciato, sbrigato, e dislacciato, scalappiato.

 $\mathbf{F}$ 

Daszaplàr, e dizaplàr, sviluppare, disviluppare, distrigare, strigare, liberare, sbarazzare, spedire, disimpegnare, sciorre, sciogliere, dispacciare, sbrigare, spacciare, e dislacciare, slacciare, scalappiare: per levare, uscire, spedire dal fango, dal lezzo.

Daszlà, e deszlà, agg., dighiacciato, didiacciato: per sgranchiato, e figur. dighiacciato, didiacciato, si dice del cacciare il freddo soverchio, che taluno pa-

tisce .

Daslàr, deszlàr, dighiacciare, didiacciare, sciogliere, sciogliere, sciogliere, sciogliere, disfarsi il gelo, o ghiaccio: per sgranchiare, e sgranchiarsi, e figur. dighiacciare, didiacciare, dighiacciarsi, il cacciare il soverchio freddo, che taluno patisce.

Daszulà, e dszulà, agg., sciòlto, disciolto, slegato, slacciato, dislacciato, e snodato, sgroppato, scinto, discinto.

Dasqulàr, e dsqulàr, sciorre, sciogliere, disciogliere, slegare, slacciare, dislacciare, e snodare, sgroppare, scignere, discignere.

Data, datata, tempo segnato nelle lettere, e simili: per natura, qualità, condizione, data, taglia, come e. g. parole di questa dita, o taglia, cet.

Dattul, dattero, e dattilo; alb., e dattero, dattilo, frut.
Davant, avv., davanzo, d'avvanzo, davvantaggio, d'avvantaggio, soprabbondantemente, di soverchio.

Da viè, e stretta, prep., fuorchè, forchè, fuorichè, salvo chè, eccetto che.

DB

D' bott, avv., di botto, di subito: per ormai, già già, oramai.

D' bus in bass, di palo in frasca, il salrare nel discorso da una cosa in un'altra senz' ordine.

DC

Deerna, cerna, scelta.

Deernir, cernere, separare,

scerre: cernecchiare, scerre
minutamente.

Deernu, agg., scelto, sepa-

D'cò, capo, fine; esser a capo, a fine, a termine.

DE

Ded, fratello. Deda, sorella.

Dent, dente, per tacca, dente, quel poco di mancamento, o fessuretta, che si fa nel taglio de coltelli, e simili. Dent bus, o sbus, dente bu-

cherato, caricato.

Dent cagnin, dente canino. Dent maslar, dente mascellaro, dente molare.

Denta, agg., taccato, pien di tacche, o denti, dentato. Dentar, far tacche, o denti, si dice di quelle piccole fessurette, o inancamenti. che si fanno nel taglio de' coltelli, e simili: per addentare, pigliare, o affer-

rar co' denti .

Derbar, adderbare, metter all'erba, e pascer coll'erba. Derelitt, esser derelitt, esser ristecchito, intristito, incatorzolito, indozzato, indebolito, snervato, allenato, dimagrato, distrutto, illanguidito, e incadaverito, morticcio, mezzo morto, infracidito, mancante, consunto, e cascante, cadente: per abbandonato, derelitto .

Descervlar, e descervlars, lambiccare, e lambiccarsi îl cervello, stillare, e stillarsi il cervello, limare, e limarsi il cervello, e figur. dicervellare, dicervellarsi : per trarre il cervello, dicervellare .

Desdà, agg., desto, sveglia-A. to, destato, sdormentato. Desdar, e dedare, destare, DE

svegliare, sdormentare; dis. soniiare, e destarsi, cet., neut pass. 4 2

Dessnar, v. disnumar.

Destettà, agg:, spoppato, slattato.

Destettar, spoppare, slattare. Desglar, dightacciare, didiacciare, e diglilacciarsi, "didiacciarsi, sciogliersi il ghiaccio, il gielo: per sgranchiare, dighiacciare, didiacciare, e sgranchiarsi, cet., neut. pass., il cacciare il freddo eccessivo, che taluno parisce.

Deversi, agg., e larga, cattivo, malvagio, malaugurato, tristo, maligno, e 'empio, scellerato, iniquo: per destro, svelto, agile, vivace, vivo, e accorto, esperto, sottile, fino, astuto.

Dfesa, sost., difesa. Dfendar, difendere.  $\mathsf{DG}^{\prime}$  "

Dgurent, sost., corrente.

Di, di, giorno. Di, voce bassa, ) dito; e nel Dida', ) numero plur. diti, o dita: dida manvin, dito mignolo, piccolo, o auricolare; il dito presso al piccolo, o dito annulare: il dito di mezzo, o dito lungo; il dito presso

E 2

al pollice, o dito indice; il dito grosso, o pollice. Aveie alcuna cosa su per le dita, o su per le punte delle dita, dicesi per proverb. del saper la cosa benissimo.

Didal, ditale, e anello da cucire.

Didèll, e largo, andar, o star in didèll, stare, o camminare sulle dita.

Didin, fratello, e fratellino. Didozz, o largo, ditale.

Dielta da pozz, e simili, parapetto, sponda, spaletta. Dies, e stretto, dieci, num. Dill, delle, atr. fem.

Dimondi, voce contadinesca,

Dismissid, agg., desto, destato, svegliato, disvegliato, sdormentato, disonnato.

Dismissiar, destare, svegliare, disvegliare, sdormentare, disonnare.

Discifarar, diciferare, decife-

Ditt, star al ditt, stare a detta, a detto, al detto.

DM

Dman, avv., dimani, domani, dimane: domandassera, dimani da sera, domane da sera, dimandassera.

Dmattina, avv., domattina.

Dmenga, domenica.

DN

Dnanz, avv., innanzi, avanti, davanti, prima. L Dnunzia, sost., dinunzia. Dnunzia di raccolt, sost., portata, nota del raccolto, che si dà a magistrati. Dnunzia. agg., denonziato,

dinunziato.

Dnunziar, dinunziare, denon-

DO

Do, con l'o stretta, due,

Dods , num, , dodici .

ziare.

Doga da hotta, doga, e il verbo degare, porre, o rimetter le doghe.

Doga, aver dla doga, cet., aver corpo, esser pieno, si dice del panno, tela, e simili.

Doja, sost., doglia, dolore. Dom, b larga, duomo, chiesa cattedrale.

Domandiu, Domenedio, Dio. Donca, avv., dunque, adunque.

Dondón, o stretto, voce de Bambini, campana, e campanello: per suono di campana: per dondolo, la cosa che dondola.

Dondular, dondolare.

Donna da guern, donna di governo: per guardadonna, donna, che assiste al governo di quella, che ha partorito. Dosa, dose, quantità deter-

Doss, o largo, sost., dosso, dorso, menar le mani pel dosso a uno, vale percuoterlo, anche raggirarlo con frode: cavarsi, levarsi, gittatsi di dosso, vale spogliarsi: cacciarsi, mettersi in dosso, vale portar sopra di se, anche vestirsi.

Dozza, doccia.

DP

D'pal in frasca, di palo in frasca, il saltare nel discorso da una cosa ad un'altra senz'ordine.

D' posta, v. posta.

DR

Dre, e siretta, avv., dietro. Driff e d'raff, di russa in rassa, ingiustamente, per furto.

Dritt, ritto, diritto, dritto, levato su, agg., e ritto, diritto, sost., la faccia delle cose, contrario di rovescio; e ritto, diritto, dritto dritto, avv.; e dirittura, sost., per accorto, scaltro, astuto, destro, furbo, e ritto, diritto, diritto, fig. per erto, ripido, diritto, agg.

Dritt, e arvers, ritto, o diritto, e rovescio.

Drittezza, sost., diritezza, dirittezza, drittezza, drittura, diritto,

dirittura : per erta, ertezza , ripidezza; v. drittura. Drittura, dirittura, drittura. bontà, giusrizia, il giusto, l'onesto: per accorrezza destrezza, sorrigliezza, arte, e fuibería, scaltrimento, e dirittura, drittura. figur. : per di botto, di subito, di brocco, a dirittura, a drittura, avv. ; e di bello . senza farsi pregare , a dirittura, avv. : per drittezza, dirittura, diritto. ditittezza, drittura, sost.: per erra, errezza, ripidezza, sost.

Drizzagna, sost., diritto, dritto, diritto, dirizzamento, dirizzatuta, dirittura, drittura, dirittezza, drittezza.
Drizzament, dirizzare, drizzare, rizzare.

Drizars i cavi, o cavel, arricciarsi, rizzarsi i capelli,
si dice, quando si solleva
il pelo o capelli per subitaneo spavento, o tristezza,
o rabbia.

Drsett, diciasette, dicisette, decesette, num.

Drugarie, droghería. Drughier, droghiere.

Druvar, voce bassa, adoprare, servirsi, usare.

Dsabità, agg., disabitato, che gli sono levati gli abitati: per disabitato, dis-

E 3

abitata, come gola disabitata, corpo disabitato, e simili, diconsi quando sono si voti, che per riempiersi richieggono quantità di cose: per spopolato, disabitato.

Dsabitar, disabitare, levare gli abitati: per spopolare, disabitare, per levare le cose, che riempiono, adornano, acconciano, cet., disabitare.

Dsarburar, disarborare, levare gli alberi.

Dsarmar , disarmare .

Dsartà, add., desertato, disertato, add.

Dsariar, disertare, desertare. Dsariar, disertore, desertore. Dsarznar, disarginare, levar

l'argine.

Dsbalza, agg., dislacciato, scalappiato, slacciato, strigato, sviluppato, sbarazzato, spedito, disimpegnato, dispacciato, spicciato, sciolto. e spastojato, a cui son tolte le pastoja, o che non ha più le pastoje.

Dsbalzar, slacciare, dislacciare, scalappiare, strigare, destrigare, disviluppare, sbarazzare, liberare, spedire, disimpegnare, dispecciare, spacciare, spicciare, sbrigare: e spastojare, tor via le pastoje.

Dsbarazza, sbarazzato, spedito, sciolto, spacciato.

D.barazzar. sbarazzare, spacciare, spicciare, sbrigare, sciorre, spedire, strigare, distrigare.

Dsbasta, dibastato, levato il

Dsbastar, dibastare, levare il basto.

Disbizzarir, v. sbizzarir.
Dsbrancar, disbrancare, sbran-

Dsbriaga, agg., disebbriato, disubbriacato.

Dsbriagar, disubbriacare, disebbriare.

Dsbrigàr, disbrigare, sbrigare, e spicciare, dispricciare, e disbrigarsi, spicciarsi, cet.

Dsbruccar, e dsbructar, levare, tor via, cavare le bullette.

Dsbiunar, sbottonare, sfibbiare.

Dsbuschi, agg., disboscato, diboscato, add.

Dsbuschie, disboscare, dibo-

Dscalzàr, discalzare, sealzare: si dice pure, discalzare, scalzare, il levar la terra intorno agli alberi, piante, e simili.

Discantà, agg., dirozzato, digrossato, scozzonato, ammaestrato, instruito alquan-

DS

to: per accorto, destro, avveduto, e colto, istruito. Dscantar, dirozzare, scozzonare, digrossare, istruire alquanto : per fare o esser accorto, avveduto, svelto. destro, e colto, istruito.

Dscaprizziar, scapricciare. sbizzarire, e scapricciarsi, sbizzarrirsi.

Dscarga l'asan, sorta di giuoco, scarica barili, scarica l'asino.

Dscargà, agg., scaricato, discaricato, add.

Dscargh, sost., scarico, sterramento, luogo ove sia levato terreno, o si voglia! levare !

Dscargar; discaricare, scaricare: per sterrare, levar via terreno, e figur., scaricare,

discaricare .

Dscarugnirs, ristorarsi, ricrearsi, prender ristoro, sollievo, conforto, alleggiamento, alleggiarsi, rinvigorire. Dscassar, scassare, discassa-

re, cavar dalla cassa. Dscavalcar, discavalcare, sca-

valcare .

Dscazuda, sost., caduta, calata: perpendío, pendenza. "declive, declività.

Dscervlar, o dscervlars, v. descervlar.

rare .

Dschiari , c. schiac., dichiartto, cavato di dubbio, add. Dschiarir, c schiac., dichia. rire, cavar di dubbio.

Dschiavar, c schiac., dischia. vare, schiavare.

Dschiudà, c schiacciata, agg., dischiodato, schiodato.

Dschiudar, c. schiacc., dischiodare, schiodare, sconficare .

Dscorsa, o stretta, tor la dscorsa, prender la corsa: per prender l'invio, l'inviamento.

Dscredr, discredere, non credere : per ricreare, ricrearsi, ristorare, ristorarsi, dare o prendersi conforto. ristoro, sollievo, alleggiamento, alleggiare, alleggiarsi, rinvigorire.

Dscvaciar, seconda e schiace.

v. dsquerzar.

Dscular, discollare, scollare, staccare d'insieme le cose incollate .

Dsculmar, scolmare, tor via la colmatura, il colmo, o discolminare.

Dscumpagn, agg., differente, dissimile, disuguale, dissomigliance, dissomigliato, differenziato, dissomiglievole, e discorde, dispari, difforme .

Dschiarar, c schiac., dichia. Dscumpagnar, scompagnare, - disunire, separare, scoppia-

357 : 1 1 14.6 2 , E. 4

re, spajare: per disuguagliare, far disuguale, dissimile, differente, differme, e discorde, dispari, e differenziare, difformare.

Dscunsacràr, dissacrate, profanare, violare le cose sagre.

Dscuraggir, discoraggiare, scoraggiare, discorare, discorare.

Dscurdar; discordare, scordare, dissonare, dicesi degli strumenti da corda, e simili: per dimenticarsi, obbliare, scordarsi, per non esser d'accordo, non convenire, discrepare, esser diverso, esser differente, discordare.

Dscursa, v. dscorsa.

Dscusar, ) scucire, sdrucire, Dscusir, ) scusire, sdruscire.

Dscutgà, agg., scotennato, scoticato.

Dscuigar, scotennare, scoticare, levare la cotica.

Dscuvar, scovare.

Dsda, agg., desto, sdormentato, svegliato.

Dsdar, destate, svegliare,

Dedenia, agg. sdentato.

Dsdentar, sdentare, petdere -

Dsdir , disdire .

Dsuitta, sost., disdetta, sforvtuna, disfortuna: per disdetta, disdetto, negazione, negativa.

Disdott, o larga, dicidotto, diciotto, num.

Dsduppià, agg., sdoppiato, scempiato: per sdoppio, scempio.

Dsduppiar, sdoppiare, scempiare.

D'sdurir, intenerire, - mollifi-

Dedurmanzar, v. desdar.

Dseredar, diseredare, diredare, direditare.

Dsevad, agg., scipido insipido: per isvogliato, e scipido scipito figur., per debole, di gracile complessione, triste, e figur. scipido, scipito.

Dsevad, far o vgnir dsevad, scipire, scipidire, inscipi-

Dsfamar, disfamare, cavar la fame.

Dsfar, disfare: per liquefare, squagliare, e disfare.

Dsfar zo, o stretta, svolgere, disvolgere, svogliere, disvogliere.

Dsfar'al gemb, sgomitolare, disfare il gemitolo.

Dssassar, sfasciare, levar le fascie.

Difatt, agg., disfatto

Deferenziar, differenziare, distinguere, discernere, scernere.

Dsfid , agg. , sgonfiato , disenfiato.

Dsfiar , sgonfiare, disenfiare.

Dsfibbiar, sfibbiare.

Defessi, v. schiarza . Dsfissir, v. schiargar

Dsfra, agg., disferrato, sfer-

rato.

Defrar, disferrare, sferrare,

levar i ferri.

Dsfudiar, sfoderare, metrer, o cacciar, o tirar mano: per levare il fodero da' panni, sfoderare.

Defurnar, sformare, cavar dal

forno.

Dsgabliar, sgabbiare, cavar di gabbia,

Dsgablar, sdoganare, sgabel-

Dsgannar, sgannare, disingannare.

Digarudar, v. sgarudar.

Dsgarzar, dirozzare, digrossare, scozzonare, ammaestrare .

Dsgattiar, distrigare, sciorre, sciegliere, sviluppare, stri-

Dsgiazzar, dighiazzare, didiacciare, o sciogliersi il ghraccio: per sgranchiare, e sgranchiarsi, dighiacciare, o dighiacciarsi, didiacciare, didiacciarsi, il cacciare il freddo eccessivo, che taluno patisce.

Dsgnos, o stretta, add., per-

maloso, sdegnoso, che facilmente si ha a male: per ritioso, schifo, schifiltoso, schifoso, disdegnoso, schizzinoso .

Degrandr, v. sgrandr.

Dsgranzli, agg., sgranchiato: per dighiacciato, didiacciato: per snighittito, sve-

gliato, scosso.

Dsgranzlir, sgranchiare, sgranghiarsi, il distendere le dita, o le membra aggranchiate per l'acuto freddo : per dighiacciarsi, didiacciarsi, perdere il soverchio freddo: per snighittirsi a svegliarsi, scuotersi.

Dsgrassà, agg. digrassaro. Dsgrassar, digrassare, levare

il grasso.

Dsgravar, disgravare, sgravare, disgrevare.

Dsgruppà, agg., sgroppato; sgruppato, snodaro.

Dsgruppar, sgroppare, disgroppare, sgruppare, snodare, denodare, disfare il groppo. Dsgrussa, agg., digrossato, sgrossato, fatto sottile : per abbezzato: per dirozzato, digrossato, scozzonato, sgrossato, ammaestrato alquanto. Dsgrussar, digrossare, sgrossare, fare o ridar sottile: per abbozzare : per dirozzare, digrossare, sgrossare,

scozzonare, ammaçstrare.

Dsgrustadura, v. sgrustadura. Dsgristar., v. sgrustar. Dsguinzajar, sguinzagliare, sciogliere il guinzaglio.

Dsgumbia, agg., strigato, distrigato, sciolto, disfatto lo sgominio.

Dsgumbiar, strigare, distrigare, sciorre, disfare lo sgominio.

Dsgumbra, agg. sgombrato, disgombrato, sgombro, disgombro.

Dsgumbrar, sgombrare, disgombrare, disgomberare.

Dsgussa, agg., sgozzato, che ha votato, o purgato il gozzo; per sgusciato, digusciato; cavato dal guscio; per iscannato, sgozzato, che ha tagliato il gozzo.

Dsgussar, sgozzare, purgare, votare il gozzo, per sgusciare, digusciare, cavar dal guscio, levare il guscio: per iscannare, sgozzare, tagliare il gozzo: per sciogliersi il nodo, o l'ingorgamento nella gola, che è un arresto di materia fattosi nella gola, mentre si mangia.

D' slanz, di lancio, di slancio, come e, g, andar di slancie, cet.

Dslazzár, dislacciar, v. slazzár. Dslezzar, dispantanare, cavar dal pantano, dal fan-

·go, dal lezzo. Dsligd, agg., slegato, sciol-

to, dislegato.

Dsligar, slegare, dislegare, sciorre, sciogliere: bocchino da sciorre aghetri, si dice per ischerzo di bocca stretta, e forzatamente serrata, come sogliono tenerla per parer belle le femmine leziose.

Dsmanigar, dimenticare, smenticare, obbliare, obliare, e dimenticarsi, scor-- darsi, cet.

Dsmarcir, levare il marcio, purgare.

Dsmascarar, smascherare. Dsmattir, dsmattirs, v. sbiz-

zarirs.

Dsmestagh, agg., dimestico, e dimesticato, addimesticato, mansuefatto, ammansato, domestico.

Dsmestgar, dimesticare, domesticare, e dimesticarsi, addimesticarsi: per provare, tentare.

Dsmettar, dismettere, lasciare, tralasciare.

Dsmigar, inimicare, e inimicarsi .

. Dsmissid, agg., svegliato, desto, destato, sdormentato. Dsmissiar, destare, svegliare, sdormentare.

Dsnada, sost., desinata, panzata.

- 75

Dsnamorà, snamorato, disnamorato, disinnamorato.

Dsnamurar, snamorare, disinnamorare, disnamorare, abbandonar l'amore.

Dsrår, verbo, desinare, pranzare, disinare.

Dsnar, sost., pranzo, desi-

Dsnov, dicianove, diccino-

Dsnum, v. dasnum.

Dsnuma, v. dasnuma.

Dsnumar, v. Dasnumar.

Dsordan, disordine: per stravizzo, stravizio, disordine.

Dsotta, di sotto, dissotto.

Dsott man, avv., furtivamente, di sottomano, di
soppiato, di nascosto.

D' sovra, di sopra, di sovra. D' sovrappiù, di sovrappiù,

. soprappiù .

Dspannucchiar, c schiac., spannocchiare, levar la pannocchia.

Dspår, dispari, impari, disuguale, ineguale, dissimile.

Dsparchià, c schiac., sparecchiato, add.

Dsparchiador, c schiac., sparecchiatore.

Dsparchiar, c schiac., spa-

Dsparar, disimparare, scordarsi le cose imparate. Dspassiunars, v. spassiunars. Dspastar, spastare, levar la pasta.

Dspattuzzar, pulire, nettare, sbruttare, forbire, monda-

re, sbrattare.

Dspensa, dispensa, stanza dove si tengono le cose da mangiare: per privilegio, dispensa.

Dsperdar, sconciarsi, mandare a male, disperdere, sperdere, abortire, abortare: per dissipare, disperdere,

sperdere .

Dspers, agg., disperso, sperso, dissipato: per sconciato, sperso, disperso, abortito: per perduto, smarrito.

Dspgna, agg., disimpegnato,

spedito .

Dspgnår, disimpegnare, spedire.

Dspiantà, agg., spiantato, sbarbato: per miserabile, spiantato, povero: per distrutto, rovinato.

Dspiantar, spian tare, sbarbare le piante, cet.: per distruggere, rovinare, spiantare: per venire, o essere
in miseria, in rovina, esser miserabile, povero, meschino, spiantare, e spiantarsi.

Dspiaser, dispiacere, verbo: e dispiacere, nome. Dspicar, spiccare, dispiccare, staccare, e spiccarsi, cet.: spiccarsi da luogo: spiccar salti: per ispiccare, far spicco, comparire, far bella vista.

Dspicciar, c schiac., dispicciare, sbrigare, spicciare, e spicciarsi, dispicciarsi.

Dspigit, agg., spiegato, allargato, aperto.

D' spigadura, sost., spiegatura, spiegamento.

Dspigar, spiegare, allargare, aprire le cose strette in pieghe.

Dspirear, e dspirears, v. sbizzarirs .

Dspra, agg., disperato.

Dsprar. disperare. Dspritar, spretare, e spretar.

si, depor l'abito di Prete. Dspultruni, agg., spoltronito, spoltrito.

Dspultrunir, spoltronire, e spoltronirsi, spoltrire, spoltrare, e spoltrirsi, spoltrarsi .

Dspuntallà, agg., spuntellato. Dspuntallar, spuntellare, le-

vare, i puntelli. Dsputa, sost., disputa.

Dsputar, disputare.

Dsquaccia, agg., c schiac., scoperto, discoperto.

Dequacciar, c schiac, scoprire, disceprire: per manifestare, palesare, disvelare, svelare, scoprire, discoprire, scorbacchiare: per scoperchiare, scoverchiare, levare il coperchio.

Dsquert, sost., scoperto, scoverto, come luogo scoperto, e scoverta, scoperta, scoprimento, e scovertura, scopertura, apertura.

Dsquert, agg., scoperto, score verto, discoperto, discoverto: per palesato, disvelato, svelato, scoperto, discoperto, discoverto: per scoperchiato, scoverchiato, levato il coperchio.

Dsquerta, sost., scoperta, scoverto, scopertura, scovertura, scoprimento, apertura: per scoperta, discoperta, cognizione.

Dsquerzar, v. disquacciar, Dsradisà, agg., dibarbato, sbarbato, sbarbicato, sradicato, diradicato, disradicato, svelto dalle radici. Dsradisar, sbarbare, dibarbare, sbarbicare, stadicare, disradicare, svellere.

Dsramar, disramare, levare, o separare il rame da qualche composto, pet levare i rami dalle piante, e simili, disramare.

Dsrancinà, agg., sgranchiato, sgroppato srannicchiato. Dstrancinar, dsrancinars, sgran-

chiare, sgroppare, srannic-

chiate, sciogliete le membra, e sgranchiarsi, cet. Dsrescar, dilescare, cavar le

spine, o lische.

Dsruccar, sconocchiare, levare, o consumar filando il pennecchio, che era sulla rocca.

Dsruznir, dirugginare, srugginire: dirugginare i denti, dicesi dello stroppicciarli insieme per ira, o altro.

Dssalga, o dssalgada, add., diselciato, o diselciata, add., dicesi di strada o altro, che abbia guasti, o rotti i sassi, o levati: per smattonato, o smattonata, add., dicesi di pavimento, o altro, che abbia guastati, o rotti, o levati i mattoni, che erano nel pavimento.

Dssalgar, diselciare, disfare la selciata, levare i ciottoli, o sassi della selciata.

Dssalgar, smattonare, disfare il mattonato, levare, o rompere i mattoni del pa-

vimento.

Dssigillàr, dissugellare, dissigillare, rompere il sigillo.

Dstaccà, add., distaccato.

stoccato, add. per spicciolato, staccato dal picciuolo.

Dstaccàr, distaccate, staccare:

per spiccionare, staccare dal

picciuolo.

Dstaffa, staffato, add. da

staffare.

Dstaffar, staffare, staffeggiare, cavare il piede dalla staffa.

DS.

Dstamplindr, menare, condutre, portare, trasportare altrove le suppellettili, le robe di casa, svaligiare la casa.

Dstanar, stanare, uscir dalla tana: per trovare, ritrovare, e stanare figur.

Dstegulà, agg., sbacellato, cavato dal bacello.

Dsiegular, sbacellare, cavare i grani dal bacello.

Dstendar, distendere, stendere: sciorinare, dicesi dello spiegare all'aria, o al sole i panni, e simili.

Dsterpa, agg., sterpato, sbarbato, sbarbicato, stadicato, svelto, divelto.

Dsterpar, sterpare, sbarbare, sbarbicare, sverre, svellere, svegliere, sradicare.

Dstes, add., disteso, steso.

Dstesa, sost., distesa, estensione: a distesa, alla distesa, a dilungo, distesamente, come e. g. suonare alla distesa le campane, cet.

Dstettà, agg., spoppato, levato dalla poppa o tetta, slattato.

Dstettar, spoppare, slattare, levar la poppa o tetta.

Dsurpar, e surpar, sterpare, .. sverre, svellere, sbarbicare. Dstor, o stretta, distorre, distornare, sviare, straviare, svolgere, trasviare, disviare. Dstort, agg., distorto, stor-

Dstorzar, distorcere, storcere. Dstrani, strano, distrano, grave, molesto, insolito.

Dstravià, v. dsvià. Dstraviar, v. dsviar.

Dstrigar, distrigare, strigare, sciorre, sviluppare.

Dstruppà, agg., sturato, a.

perto.

Dstruppar, sturare, aprire. Dstruft, strutto, sost.: per distrutto, strutto, rovinato, consumato, agg.: per distrutto, strutto, liquefatto, disfatto, agg., per dimagrato, slenato, morticcio, incadaverito, incator-. zolito, indozzato, distrutto, strutto, agg.

Dstruzar, distruggere, struggere, disfare: per liquefare, disfare, struggere, di-

struggere .

Dstuffajà, agg., sturato, disturato, aperto.

Dstuffajar, sturare, disturare, aprire .

. Dstunament , agg. , stonamento distonamento.

Dstunar, distonate, stonate.

Dstuppa, agg. , sturato : 1. perro . Dstuppaja, v. dstuffaja. Dstuppajar, v. dstuffajar ...

Dituppar, sturare, aprire. schiudere : sturarsi gli orecchi.

Dsturtun, o sturtun, andar d'sturtun, v stort. Dsvasar, v. svasar.

Dsvestir, disvestire, evestire, spogliare.

Dsuguagliar, disuguagliare. Diugual, disuguale, dissomigliante, dispari. dissimile'.

Dsvidà, agg., svitato, disvitato .

Dsvidar , svitare , disvitare : per rinunciare all' invito, disimpegnarsi, svitare, e svicarsi.

Dsvia, agg., sviato, disviato, sfacendato, disoccupato, scioperato, desviato, perlone, pancacciere, e o. zioso, e poltrone, pigro: per disavvezzato, divezzato . diverzo, disusato, svezzato: per disviato, sviato, tratto, o uscito dall' incominciata via.

Dsviar, disviare, sviare, traviare, trasviare, scioperare, distorre, distornare: per disavvezzare, divezzare, svezzare, disusare: per diviace', sviace, traire, uscire dall' incominciata via:
per tralignare, degenerare.
Dsvizià, agg., disviziato,
correttto, e sviziato.

Dsviziar, disviziare, sviziare, levar il vizio, correggere.

Dsuguagliar, disuguagliare, disaguagliare.

Dsvluppà, agg., disviluppa.

to, sviluppato.

Dsvluppar, disviluppare, sviluppare.

Dsuni, agg., disunito, se-

Dsunion, disunione.

Dsunir, disunire, separare.

Dsunt, disunts, agg.

Dsunzar, disungere, levar

Dssuppli, agg., diseppellito, disotterrato.

Dssupplir, diseppellire, di-

Dsurdnà, agg., disordinaro, per disordinato, che fa stravizzi.

Dsurdnàr, disordinare: per straviziare, fare stravizzi, stravizzare, disordinare.

Dsusà, agg., disusato, e disavvezzato, divezzato, disvezzato.

Dsusar, disusare, disavvezzare, divezzare, disvezzare, e disusarsi, cet., neut.

Dsussar, disossare, cavar gli

ossi , j Dsùtil , agg. , disutile .

Dssuttarrà, agg., dissotterrato, diseppellito.

Dssuttarrar, dissotterrare, diseppellire.

Dsvuja, agg., svolto, svoltato: per isvogliato.

Dsvujàr, svolgere, svoltare, e spiegare, dispiegare: per isvogliare, perder la voglia, e svogliarsi, neur. pass.

Dszacullà, agg., spillaccherato, purgato dalle pillacchere. Dszacullàr, spillaccherare, purgare, nettare dalle pillacchere.

Dszapplar, v. daszapplar. Dszervlar, v. Descervlar.

Dszifrar, diciferare, deciferare, Dszlar, v. deszlar.

Dizuvar, digiogare, cavare il giogo.

DUV

Du, due, num.
Dvanà, agg., aggomitolato,
fatto in gomitolo, come
e. g. filo aggomitolato, cet.,
e dipanato.

Dvanador, dvanadura, sost., aggomitolatore, aggomitolatrice, chi fa i gomitoli, e dipanatore, dipanatrice.

Dvanadur, sost., arcolajo, guindolo, agguindolo.

Dvanàr, aggomitolare, far gomitolo, o gomitoli, dipanare: agguindolare, guin-

dolare, dicesi del formar sull'arcolajo, o guindolo, o naspo la matassa.

Dvanarie, e stretto, aggomitolería, adunanza di persone, che aggomitolano.

Dvania, agg., divenuto, di entato.

Dvantar, diventare, divenire. Ducchiada, c schiac., adoc-

Ducchiar, c schiac., adocchiare.

Dulzum, dolciume.

Dulzura, v. masoch.

Dundular, dondolare.

Dundulun, andar, o star a dundulur, a dondoloni, e a dondolone.

Dunnazzola, donnicciuola, donnetta, donnina, donniccina.

Dunngar, donneggiare, da donna, anche far la padrona.

Dur, duro, tener duro, dicesi del far ogni sforzo per sostener che che sia : stare alla dura, vale star fermo nel proposito: trovar duro, cioè trovar difficoltà : duro di testa; duro di bocca , cct.

Dur, fruit dur, e simili, frutto duracino, come persica duracina, mela, ciriegia duracina, e simili, dicesi di quelle frutta, che hanno durezza.

Duràs, e. g. persagh duras o durasan, pesca, o persica duracina, e pesca o persica moscatella.

Durell, come e. g. pom durell, e simili, mela duracina, e mela d'inverno.

Durmanzar, v. indurmanzar. Durmion, o stretta, add., dormiglione, dormiglioso, dormitore .

Durmir, dormire: crogiolarsi, dicesi dello stare molto nel letto, e dello stare molto al fuoco, e del pigliarsi tutti i comodi, e piaceri.

Duron, o stretta, ciriegio, o ceresa duracina, e ciriegia moscatella, frut.

Duron, o stretta, dorone, chiodo di rame: per carne soda, polpa, carne senz" osso, e magra, e la parte carnosa.

Durunar, alb. ciriegio duracino, alb.

Dusent . dugento , num . Dutturazz, dottoraccio.

Dutturett, dottoretto, dottorello : per saccente, saputello, presuntuoso di sapere. Duzena, dozzina, dodicina.

Duzzon, o stretta, doccia, doccione.

DZ

Dzerna, sost., cerna, scelta.

Dzernar, cernere, scegliere, scerre : e cernecchiare, lo scegliere minutamente. Dzerni, agg., cernuto, scelto. Dzernir, v. dzernar. Dzerna, agg., cernuto, scelto. Dzifrar , diciferare . Dzular, v. daszular. Dzun, digiuno. Dzunador, digiunatore.

L'f, effe, lett. dell'alfabeto .

 $_{
m EL}$ El, elle, lettera dell' alfa-

Dzunar, digiunare.

beto . Ellara, ellera, erba nota: e edra, edera terrestre, altra erba nota.

## EM

Em, emme, lett. dell' alfab. Embas, embrice. Emendadura, inacciatura, e rassetto, rasserratura, acconciatura, e menda, e rimendatura, rimendo.

Emendar, macciare, rassetta. re, acconciare, racconciare, e mendare; rimendare poi dicesi il ricucir le rotture de' panni, cet.

Empi, agg., empiuto, da em. piere .

Empir, empiere. EN

En; enne, lettera dell'alfabeto .

Endagh, endaco. Endas, novo guasto: barlaci chio, sost i per mal sano, guasto, corrotto, infetto, add. d'uomo. donna, bestia, cet.: per guardanidio, sost., quel dovo, o altro, che lasciasi nel nido delle galline, e simili, e endice.

 $\mathbf{E}\mathbf{R}$ Er, erre, lett. dell' alfab. Er, perder l'er, perdere la tramontana, la scherma, la scrima, perdere la direzione, l'ordine, il modo, la norma, la maniera, la regola, la memoria.

Erba brusca, trifoglio acetoso, erba.

*Erbàr* , erbajo , lungo dove vi sia molta erba, e folta: per erbajaolo, colui che vende erba: per erbolajo, quegli, che va cercando, e cavando erbe: per mucchio d' erba, erbajo.

Erbarol, erbajuolo, colui, che vende erba: per erbolajo, quegli, che va cercando, e cavando erbe.

Erbazza, eibaccia, erbuzza. Erbeinn', plur., erbucce, etbucci, erbe da mangiare.

Ergna, ernia. Erpagh, o stretta; espice,

Erpgar, espicare.

Es, esse, lettera dell' alfabeto,

82

Esempigrazia, esempligrazia, e essempligrazia.

Etcetera, eccetera, cetera;

Ex abrupto, ex abrupto, a un tratto.

FA

Fabalà, falbalà, e frappa, frappone, fascia tagliata a festoni, e increspata per ornamento delle vesti.

Fabbricazza, fabbricuccia, fabbricaccia.

Faccenda, faccenda, affare.
Faccendar, e faccendars, affaccendare, affaccendarsi,
far faccende.
Faccende.

Faccendier, add., e stretta, faccendiere, faccendone, appaltone.

Faccendiera, add., faccendiera, faccendona, appultona.
Faccendon, add., faccendone, faccendiere, appultone.

Fada, fata, strega, maga, donna favolosa: per rospo grande, rospaccio, rospaccia.

Fadà, adl., fatato, affatato. Fadadura, sost., fatatura, stregonería.

Fadar, fatare, fare la fata-

Padiga, fatica, fatiga. Fadigà, agg., faticato, fati-

Fadigar, fatigare, faticare,

affatigare.

Fadigon, add., affatigante, affaticante, fatigante, attuoso, operoso, che lavora, che affatica.

Fadigos, add., fatigoso, faticoso, difficile, arduo,

laborioso.

Faja, fastello, covone, fascetto, fascio.

Faial factalla fa

Fajol, fastello, fascetto, fascio.
Fajol, far un fajol, affastellare, far fastelli, fascetti.
Falcetta, falcetto, falciuola, piccola falce, e pennato.

Falcinella, falciuola, falcet-

to, piccola falce, pennato.

Falda, e. g. falda d fen,
d'lana, e simili, faldella,
e falda: per quella patte di
sopraveste, che pende dalla cintura al ginocchio,
falda: per quella parte del
cappello, che fa solecchio,
falda: per pendenza, o radici del monte, falda: a
falda a falda, vale a parte,
a parte: faldata, si dice di
quantità di falde.

Faldella, faldella, falda; e ; faldelletto, faldellina.

Falegnam, falegname, artefice.
Falistar, far dil falistar, voce bassa, sfavillare, scintillare, favillare, far faville.
Fallistra, voce bassa, favilla, scintilla, minutissima

la, scintilla, minucissima parte di fuoco; fanfaluca, si dice, di qualche porzione di frasca, legno, o checchesia, che abbruciato si leva in aria.

Falliv, far dil falliv, v. fallistra.

Falliva, v. fallistra.

Falò, falò, baldoría, fuoco d'allegrezza: per far comparsa, tar splendore, far

Falp, add., falbo, color di cavallo.

Falsa, add., falsato, adulte-

Falsar, falsare, adulterare, ... contraffare .

Faluppon, o stretta, agg., imbroglione, avvilupatore, raggiratore, mozzorecchi. Falza, falce, e pennato.

Falzada; falciata, colpo di falce .

Falzon, o stretta, falce, e pennato.

Famia., famiglia.

Famiola, famigliuola.

Fanastrella dla gucchia, cruna, foro, onde s' infila l'ago, v. gucchia. Fanella, sost., frenella, fla-

nella, fanella.

Fanfaluga, fanfaluca, ciuffola, frottola, baja, ciancia, novella: per fanfaluca, dicesi di frasca, o porzion di frasca, legno, o di chécshesia, che abbruciato si

leva in aria, Fangazz, fangaccio.

Far la mulinella, girare, volgersi in giro, iatorno, ro-

tare.

Far vista, far vista, far sembianza, dissimulare, e far la gatta morta, far la gatta

di masino.

Far dil bocc, far bocchi, sberleffare, far sberleffe. torcere la bocca, torcere il muso, e torcere il griffo : per dirugginare i denti, digrignare, e ringhiaie, e fremere, il torcere la bocca mostrando i denti per collera, o altro, e fremere.

Far la nanna, far la nanna, voce de bambini, dormire.

Far l' occh' in el' ov , gallare, il formarsi del pulcino nel uovo: v. ov .

Far la veggia, far la veglia. Far vent, far vento, sventare, sventolare.

Far al so pan in pinza, fare , il suo pane in focaccia proverbio che vale in mol ti sensi.

Far i corn, corneggiare, far le corna, lo spuntar delle corna: per far le corna ad uno, o por sulle corna, il far disonore, o ignominia ad alcuno.

Far presa, far presa, assodarsi. Far. corp, fare, o prender

corpo, vale in molti sensi. Far bocca da rider, sorridere, sogghignare.

Far mal i pie dal camminar, o simili, essere spedato, aver i piedi stanchi, affaticati.

Far star, far stare uno, accoccarla ad uno, il fare ad alcuno danno, o besta.

Far la stoppa, far la stoppa,

divenir stopposo.

Far la barba, fare la barba, tagliare, radere la barba: fare la barba di stoppa ad uno, barbarla ad uno, accoccarla ad uno, il fare qualche danno, o beffa ad alcuno: alla barba tua, o mia, o sua, cioè a onta, a dispetto: per sorpassare, avanzare, superare, andar sopra, e figur. fare la barba.

Far su, gabbare, aggirare, truffare : per avvolgere .

Faragin, faragine, quantità, moltitudine, copia, abbondanza, fracasso, flagello, e fucinata, stoffo.

Fardura, frigido, freddoso, freddo, agg.: per freddura, fatto, o detto, o cosa da poco, sost.; per freddura, freddo, sost.

Farinazz, farinaccio; Farinell , e barga , cruschel-Farinella

lo, crusca più minuta.

Farinos, o stretta, farinacciolo, sfarinacciolo, agg. Farletta, propina: per piccola chiavarda; per stecca. quel ferro o simile, che si mette nel manico della vanga su cui si calca.

Farluccar, linguettare, balbuzzire, balberrare, balbotire, tartagliare, scilenguare, e cinquettare, cingottare : per frastagliare, imbrogliare, il ragionar confusamente, e senz' ordine.

Fasan, fagiano. Fascin', far il fascin', affascinare, affasciare, far fasci, fascine.

Fascina, fascio, fascina. Fascinar, fascinata, quantità

di fascine ammucchiate : per fascinare, far fasci. Fasella, facella, fiaccola.

Fasol, o larga, fagiolo, fagiuolo, legume: Fasd, o stretta, num. plur., fagio-

li, fagiuoli,

Fass, fascio. Fass, andar in fass, andar in fascio.

Fass, far i fass, affascinare, affasciare, far fasci.

Fassa, fascia: per braghiere, bracchiere, fasciatura per sostener gl'intestini.

Fassa, add, , fasciato. Fassadell, fastello, fascetto,

fastelletto .

FA

Fassadura, fasciatura, fasciata. Fassar, fasciare, infasciare. Fassola, fasciuola.

Fasson, fastellone, gran fa-

Fasulada, fagiolata, fagiuolata, sciocchezza.

Fatt, fatto, affare, faccenda, negozio: per fatto, da fare: andare in sul fatto, esser in sul fatto; fatto suo, fatto mio; uomo fatto, donna fatta, si dice di chi ha passata l'adolescenza.

Fatt, e. g. dar, o tor da fatt, alla rinfusa, alla confusa, senza scelta, senza scegliere, o cernere, senza cerna, all'ingrosso, in cumulo, in mucchio, sossopra.

Fatta, fatta, specie, sorta, foggia, come di tal fatta, di questa sorta cet.

Faval, favute, campo dove siano state piantate fave, e poscia svelte; e i gambi delle fave svelti, e secchi si dicono, favute.

Favar, fabbro: toppallacchiave, faciror di toppe, e di chiavi', e chiavajo, magnano. Favràr, Febbraro, Febbrajo, mese.

Favul, favute, i gambi delle fave svelti, e secchi, e stoppie di fava.

Faza, z dolce, faggio, albe-

n alpegire.

Fig. 1 faccia, volto: per la recommende superficie para accid: per ciascheda a birda del foglio, faccia, ra-ciata: per facciata: esser en fazza, esser essare ceta, dirimpetto, di rimpetto, di rimpetto, in faccia, di fronte, a fronte, in facciata.

Fazzada, sost., facciata, faccia. Fazzulett' da nas, pezzuola . FE

Feggia, e stretta, v. puligana.

Femna, femmina.

Fenestrella dla gucchia, cruna, foro, ove s' infila l'ago. Fen, fieno.

Fer, ferro: sferra, dicesi al ferro vecchio, e rotto, che si leva dal piè del cavallo, e simili.

Fer da sgar, falce fienaja, o fienale: falciatore, chi sega colla falce, e segatore.

Ferla, gruccia, bastone, in capo al quale vi è un pezzo di legno incavato per inforcarvi le ascelle da chi non si può reggere sulle gambe.

Ferla, chiavarda, chiodo grande, e lomb. ferla.

Fersa, rosolía, sorta d'infermità, che empie la pelle di macchie rosse, e fersa.

Fervecch, sost., c schiac., ferravecchio, colui che comperz, o rivende cose vecchie.

Festa, far festa, far festa, far carezze, accarezzate, per festeggiate, far festa. Festardia festina, festica

Festardia, festina, festicciuola, piccola festa.

Fetta, fetta, particella d'alcuna cosa tagliata sottilmente.

Fevron, febbricone, febbrone.
Fevros, agg., febbroso, febbricoso, che induce febbre.

## FI

Fià, fiato, alito. Fià gross, battisoffia, batti-

soffiola, fiato grosso.

Fiacca, sost., stanchezza: per melansaggine, melensaggine, tardezza nel parlare.

Fiacca, add., melenso, milenso, tardo nel parlare: per pigro, tardo, neghittoso.

Fiaccona, v. Fiacca, sost., e

Fiadon, o stretta, add., voce · bassa, gonfio, enfiato: per grossclano, rozzo, di faccia grossolana.

Fiamada, o fiamà d' bò, d' caval, cet., sterco bovino, di Cavallo, cet,, cavallina, dicesi anche lo sterco del

Fiamarada, baldoría, fiamma appresa in materia secca, e rara, onde tosto si apprende, e tosto finisce.

Fiancon, o stretta, sost., fiancata, colpo dato col calcio del fucile, o colla estremiatà di un bastone, specialmente su i fianchi.

Fiancunada sost., v. fiancon.
Fiapp, agg., vizzo, soppasso, sommoscio, moscio, infievolito, aggrizzato, crespo, crespato.

Fiappir, v. infiappir.

Fiasch, far fiasch, inciampare nel parlare, intopparsi, arrestarsi, non saper dire speditamente la cosa studiata, o imparata a memoria.

Fiascar, fiascajo, quegli, che fa o vende i fiaschi.

Fiastar, figliastro. Fiastra, figliastra...

Fibbiar, fibbiare, affibbiare.
Ficcanàs, agg., affannone,
faccendone, faccendiere,
ciarpiere, appaltone, chi
in tutto vuol prenderai soverchia briga, o vuol entrar

sopportiere.

Ficcar, fecare: per accoccarla ad uno, sonarla ad uno,

per tutto, e persona en-

fare la barba ad uno, il fare qualche danno, dispiacere, o beffa ad alcuno, e

ficcare, ficcarla.

Ficcars, ficcarsi, mischiarsi, e intromettersi, introdursi: per sofficare, nascondere, e sofficarsi, nascondersi.

Fichett, e stretta, e. g. far un fichett, fingere, simulare, infingere, mascherare, colorare, far sembiante, o sembianza, far vista, o veduta, e dare ad intendere, ficcarla: per gettar l'amo, dare il boccone, o l'esca, tender la rete, provocare, tentare, provare, mettere alla prova, incitare, voler sorprendere.

Fidell, v. fildell. Fidicomiss, fidecommisso, fide-

commesso, fedecommisso, fedecommesso.

Fievra, febbre

Fiezza, sost., feccia, fondaccio, fondata, gliuolo, e posatura, sedimento.

Fiffar, piagauccolare, il pianger leggermente, e nicchiare, miagolare, mugolare, gemere, pianamente dolersi : per aver paura, timore, pavento, e paventare, stemere .

Figd voce bassa, fegato, fe-

gatelli, piccoli fegati, o pezzoli di fegato.

Figar, figo, fico, ficaja, al-

Figh, fico, figo, frutto. Fighett, volante, palla volante, gioco de' fanciulli .

Figna, mucchio, cumulo, bica, bara, ammasso, si dice del fieno, strame e simili, allorchè segato, e secco si ammassa insieme.

v. infignar.

Fil, filo: filo, dicesi al taglio del coltello, e simili: filo di perle, coralli e simili, e vezzo, collana scempia: filo delle reni, spina: pigliar uno di filo, vale stringerlo senza dargli tempo di replicare : per filaccia, filaccica, filaccio, e filo.

Fil, far di fil, v. sfilacciàr. Fil, e. g. esser, o mettars in fil, rimpanucciarsi, rimettersi in arnesi, o mertersi in arnese, e migliorare in condizione, e esser rimesso in condizione, esser rimpanucciato, esser migliorato in condizione : e rimettersi in salure, ripristinarsi, ripigliar le forze, rinvigorirsi: per abbigliarsi, addobbarsi, ornarsi, abbellarsi, fornirsi, acconciarsi, farsi bello, corre-

darsi, e esser abbigliato,

addobbato cet.

Fila, fila, numero di cose, che l'una dopo l'altra si seguitano, e serie, seguenza, ordine, filo, strena, filare, filiera.

Filacch', c schiac., v. sfilac. Flaccios, c schiac., v. sfilac-

cios.

Filada, sost., filarada, seguenza, filatura, filiera, serie, strena, filare.

Filada, sost., bravata, sgridata, gridata, riprensione, sbarbazzata, spellicciatura.

Filada, e. g. far una filada, bravare, sgridare, riprendere, sbarbazzare, spellicciare.

Filarada, filada. sost., fila, filatura, filiera, filatera, seguenza, serie, strena,

Filars dre a un, difilarsi, l'andar con prestezza, o correr verso, o dietro alcuno.

Filastrocca, filastrocca, filastreccela, cinforniata, baja: per ragionamento lungo, filatera, filatura, e filastiocca, filastroccola: per nenia, filastroccola.

Filateria , filatera , filatura , e filastrocca, filastroccola, lunghezza di ragionamento: per fila, filatera, seguenza, strena filatura, filiera.

Fidell, filello, scilinguagnolo, frenello, filetto attaccato sotto la lingua.

Fidell, e. g. aver tajà ben al fidell, aver rotto lo scilinguagnolo, si dice di chi parla assai, e arditamente.

Filett, e stretta, frenella, freno.

Filò, o larga, conversazione notturna, trattenimento, divertimento, trebbio: per filastrocca, nennia.

Filusumie, v. fisunumie.

Finta , sost., finta .

Finta, far finta, fingere, far finta . far sembianza , o sembiante, far vista infin-

Fio, ypsilon, lettera dell'alfabeto, essilone, epsilon.

Fid, colla o stretta, far fid, o aver fid, figliare, far figlioli.

Fid, o stretta, num. plut.,

figlioli, figliuoli.

Fioce, sost., nastro, fettuccia. Fiocchi, esser, o andar in fiocchi, essere o andar in fiecchi, con solennità, con isfarzo, con pompa, pompeggiare.

Fiol, o larga, figliolo, figliuo. lo, figliolaccio, figliuoluccie, figliolino, figliuolino, figliuoletro, figlioletto.

Fiòla, figliola, figliuola. Eioz, o larga, figlioccio, quegli, che è tenuto a battesimo, o cresima.

Fisunumia, e fisunumie, sost., fisonomía.

Fiss, fisso, sodo, e fermo, agg.: per fisso, o fiso, come tener l'occhio fisso, o fiso, affissare, e simili.

Fiss, agg., fitto, spesso, spessato, e folto, gremíto, e denso: per condensato, rappreso, rappigliato, quagliato, denso.

Fiss, guardar fiss, affissare, affisire, aguzzar le ciglia, fisare, allucciare, guardare intentamente, con attenzione, e tender fiso lo sguardo, e star fiso, fisso, fissarc .

Fiss, battar fiss, resistere, durare, sostenere, mantenersi, conservarsi, continuare, perseverare, star forte, costante, fermo, saldo , fisso .

Fissezza, sost., spessezza,

densità, denso.

Fissir, v. infissir. Fissura, fessura, fenditura. Fitt, sost., fitto, affitto. Fittar, fittare, affritare. Fitton, o stretta, stelo, colla e larga, e fittone.

Fiulanza, figliolanza, figliuolanza, figliolaggio.

Fiuron, o stretta, fico primaticcio, e lomb. fiorone.

FL-Flagell', flagello, quantità, copia, abbondanza.

lampone, frutto Flambo, noto.

Flimbel dla fibbia, ardiglione. Fliv, far dil fliv; scintillare. sfavillare, favillare, scintille, far faville.

Fliva, scintilla, favilla, minutissima parte di fuoco: per minutissima parte di checchesia, minuzzo, minuzzolo, pocolino, pochettino, minuzzolino, e bricciolo, bricciola: per fanfaluca, si dice di frasca, o cosa abbruciata, che si leva in aria.

Flivin, piccola scintilla, scintilletta, favilletta, favillettina : per minutissima parte di checchesia, pochino, poccolino, pochettino, minozzolo, minuzzolino, briciolo, briciolino.

Floss, o larga, add., floscio, fievole, stracco, fiacco, lonzo, lasso.

Flotta, o sflotta, sost., frotta, frotto, quantitá, copia, moltitudine.

## FN

Fnestra, finestra: per imposta della finestra, cioè quel legname che chiude la finestra, e simili.

Fnil, fenile, fienile. Fnoch, e schiec, finocchio, erb. Fodar, o stretta, sost., fodero, guaina, fodera.

Fodar, e. g. darn, o avern un fodar, bartere, percuotere, dar botte, busse, bastonate; e esser batturo, bastonato.

Fodra, sost., fodero, fodera, soppanno: per fodero, fodera, guaina della spada, e simili.

Foja, e foi plur., foglia, fronda, fronde; e foglie, fronde, plur.

Fola, o larga, fola, favola. Fola, o stretta, fola, folla, calca.

Folar l'uva, ammostare, e

pigiare, e calcare, pestare. Folarola da uva, ammostatojo, legno col quale si ammosta: per Grasparola, v.

Folga, folaga, uccello noto.
Folla, o stretta, folla, cal-

ca, moltitudine, e fola: per folata, quantitá di cosa, che venga in un tratto, e in abbondanza.

Fond, fundracch', sedimento, posatura, feccia, fondaccio, fondacliuolo.

Fondagh, sost, fondago.

Fonz, fongo, fungo.

Fonke Verbicio

Forbs, ) forbice, forbicia, Forbsa, ) forbici.

Forcla, forcola.

Forcla da nav, palaschermo. Forma d' furmai, caciuóla. Fort, agto, acre, forte, addper forte, fortemente, grandemente, avv.; andar forte, con velocità: parlar forre, cet.

Fortunal d' temp, burrasca, fortuna, e fortunale, voce bassa.

Foss sculador, fosso acquajo. Foza, z dolce, feggia, modo, maniera, guisa.

Frab, voce bassa, v. favar. Frabalà, falbalà, fascia increspata e tagliata a festoni, che serve d'ornamento alle vesti.

Fracassad ) fricasséa, vivan-Fracassada ) da, sost.: per fracassato, sfracellato, pesto, agg.

Fracassar, fracassare, sfracellare, opprimere, pestare, rompere.

Frace d' bott, rifrusto, quantità di battiture, di busse. Fracea, quantità, copia, fracasso, moltitudine, fola.

Fraced, agg., premuto, calcato, forzato: per sollecitato, incalzato, instato. Fracea, far fracea) premere,

Fraccar, ) calcare, pestare, far forza, forzare spingere: per sollecitare, incalzare, instare, far premura, istanza, insistere.

Fradell , fratello ; e fradie

plur., fratelli. Fradlanza, fratellanza:

Fradlars, affratellatsi, dimesticarsi come fratello.

Fradlegn, e stretta, fratello uterino, da canto di Madre.

Fradura , ferratura .

Fraina, sost., fraina, erba alquanto più grossa del fieno. Frajol, ferrajolo, ferrajuolo,

mantello.

Frament, ferramenti, ferrería, quantità di ferramenti. Francon, agg., franco, ardi-

to, coraggioso, audace.

Franguill, fringuello, e filinguello, uccello noto.

Franza, frangia.

Frappa, frappa, trincio dei vestimenti delle donne, o fascia tagliata a festoni, e increspata.

Frappon, v. frappa.

Frar, verb., ferrare, munir di ferro.

Frar, sost., ferrajo, artefice che lavora il ferro.

Frarrezza, ferreria, ferramenti, quantità di ferramenti.

Frasca, andar in frasca, si dice de' bigati da seta, allorchè sono in istato di fare il bozzolo, andare al bosco, o mettere nel bosco, essere nel bosco.

Frascon, frascone, branca. Frassan, frassino, albero. Fregul, e. g. andar in fregul, sbriciolare, tritare, sminuzzare, e disfare: e in sign, neut. sbriciolarsi, tritarsi, andare, o farsi in minuzzoli, cet.

Fregula, pezzetto, pezzuolo, minuzzo, minuzzolo, scamuzzolo, briciolo, bricia, e pezzolino, briciolino, pocolino: per fregola, quell'atto, che fanno i pesci nel gettar l'uova, fregandosi su pe'sassi, o simili: ese sere, avere, toccare, venire fregola, vale voglia, appetito intento libidinoso.

Fregulin, pezzolino, pochettino, pocolino, minuzzolo, minuzzo, pezzetto, briciolo, briciolino.

Frett da strenga, e simili, puntale.

Frezza, freccia, saetta: per fretta, frettería, pressa, prescia, per frarrezza vedi. Fri, add., ferito.

Friada, ferrata, ferriata, inferriata, inferrata, cancello, e grata.

Frida, sost., ferita: per fitta, frizzo, dolore pungente, e intermittente.

Frida, dar na frida, o dil frid, frizzare, dar fitte, frizzi.

Frir, ferire: ferir il punto.
vale dare o colpire nel
segno.

Frisar i mur, e simili, scantonare, levar i canti a checchesia, v. sfrisar.

Frison, caval, frigione, fregione, sorta di cavallo. Frittà, frittata, vivanda. Frittada, frittata, vivanda.

Frittella, frittella.

Frittella, far na frittella, e simili, affrittellare, schiacciare, ammicare, fiaccare, ammozzare, opprimere, e esser affrittellato, schiacciato, cet., per affrittellare, far frittelle, vivanda nota. Frizar, z dolce, friggere: per

Frizar, z dolce, friggere: per cigolare, dicesi di quella voce, che esce dal tizzone. quando abbrucia, e soffia: per nicchiare, friggere, gemere, il piano dolersi : per succiare, succhiare, dicesi di quel tirare, che si fa del fiato a se restringendosi, allorchè o per colpo, o altro si sente grave dolore: cigolare, scricchiolare, dicesi pure dello stridere de' ferramenti, legnami e simili, allorchè si fregano insieme, o si premano l'un l'altro.

Froll, vgnir o dventar froll, cet., inftalite, frollare: e inftalitsi, frollarsi, neut.

Frontspis, frontispiccio, frontispizio, frontespicio, frontespizio. Frul da chicculata, e simili,

mulinello.

Frul, sost, gamba lunga, e sottile.

Frullàr, frosognare, andar errando colla mente, vaneggiare, delirare: e esser scemo, leggiero, pazzeggiare,
folleggiare, far pazíe: per
frullare, si dice del romore, cha fa il sasso o altro
tirato violentemente, o che
fanno i volatili per aria, e
per lo forte soffiar de venti: far frullare uno, si dice dello spingerlo violentemente ad operare.

Fruntal, frontale, cercine, dicesi di un guancialetto, a guisa di cerchio, che si mette al capo de' bambini per riparo delle percosse del

capo.

Fruntin, far fruntin, far fronte, far resistenza, resistere, opporsi, ostare.

Frust. agg., frusto, logoro, consumato.

Frusta, agg., frustato, logorato, consumato, logoro.
Frustar, frustare, logorare,

consumare: per frustare,

batter con frusta .

Frustun, e. g. andar in frustun, e a vajon, frustare, andare a zonzo, andar vagando, andare a girone. Fruttar, frutto, albero: per far frutto, fruttare, verbo. Fruzza da curtel, e simili, voce bassa, lama.

FT

Ftar, tagliar in fette, affet-

Ftina, fettolina, piccola fetta.

Ftona, fettolona, terta grande.

Ftuzza, fettuccia: per nastro,
fettuccia.

FU

Fudrà, add., foderato. Fudràr, foderare, soppannare. Fudretta da cussin, fodera,

Fuffa, sost., paura, pavento, sbigottimento, timore, temenza, smarrimento.

Fuffar, o aver na fuffa, e simili, aver paura, timore, pavento, paventare, temere, impaurire, smagliare il cuore ad alcuno.

Fuffina, v. fuffa.

sopracoperta.

Fugara, caldano, vaso a uso di tenervi fuoco per iscaldarsi.

Fugaróla, far la fugaróla, v.

Fugatun, far in fugatun, far le cose in fretta, in prescia: per far le cose alla grossa, acciabattare, fare le cose a stampa, negligen-

Fug fadiga, agg., neghitto-

so , pigro .

Fuglara, focolare. Fuglara, focolare.

Fugon dal schiop, e simili, focone.

Fugos, agg., focoso.

Fugosa, far fugosa, o la fugarola, mancare, lasciare, non intervenire, si dice specialmente della mancanza d'andare alla scuola, e marinare, come e, g marinare la scuola, la Messa, e simili.

Fujam, fogliame, quantita di feglie: per lavoro a foglie, fogliame, fogliamenro, piccolo fogliame.

Fujetta, foglietta, piccola foglia: per sorra di misura di liquidi, foglietra.

Fujos, add., o stretta, foglioso, fogliuto, fogliato.

Fular l' uva, ammostare, trarre il mosto dalle uve, pigiare.

Fulàr la lana, cet., sodare à panni lani nella gualchiera. Fularolla da uva, ammostatojo, strumento per ammostar l'uva; per grasparola, v.

Falett, vortice, vento, che si volge in giro, e girone di vento, nodo.

Fulsell sing., e fulsiè plur., filugello, boccio, bozzolo, quel bottone, ove si racchiude il baco da seta: per il bigato, o baco da seta, filugello .

Fumana, nebbia; per altefigia, superbia, ambizione, boria, burbanza, orgoglio, rigoglio, presunzione, altezza, chiella, albagía, fasto.

Fumanà, add., nebbioso, an. nebbiato.

Fumanar, e fumanars, nebbiare, innebbiare, ligare, offuscare con nebbia, e annebbiarsi, innebbiarsi , offuscarsi con nebbia, neut. pass.

Fumarol, o larga, e fumaro, o stretta, num, plur., nuvola piccola, o nuvole piccole, e basse, che leggermente sono portate dal vento: per fumajuolo, fumajolo, fummajuolo, legnuz-20, che fa fumo, per non esser bene abbruciato.

Furà, add., forato, bucato. Furaiur, foratojo, stromento per forare, foratore.

Furadura, sost., foratura. Furar, forare, e bucare: per

pungere, pugnere.

Furbsin, num. plur., forbici, forbicie, forbicine, forbicette .

Furbsina, forbice, forbicina, forbicia: per forfechia, vermetto di coda forcura. Purbson, forbicione, forbice

grande. Furca, forcone, e forca.

Furcella, forcella.

Furcella dal stomagh, forcella, bocca dello stomaco, dove finiscon le costole.

Furchetta, forchetta, e forchetto.

Furcina, forchetta, forcella. forcuzza, forcelletta: forcone, dicesi di quello stromento a guisa di forchetta grande, che si usa specialmente nelle cucine .

Furchletta, cosciali, diconsi quei due pezzi di legno, che mertono mezzo il timone della carrozza, carre,

e simili.

Furmai, formaggio, cascio, cucio: furmai gratà, formaggio gratuggiato.

Furmaja, e furmaj, plur., caciuola, cacio schiacciato in forma regolarmente tonda, e forma di cacio, o cascio.

Furmajar, pizzicagnolo, chi vende formaggio, salame, e simili .

Furmella, schinella, schienella, formella, malore, che viene nelle gambe ai cavalli; e simili : per piccola caciuola, cascio schiac. ciato in forma rotonda, e piccola forma di cascio.

Furmigar, formicajo, formicolajo, mucchio di formiche; anche il luogo dove esse si ragunano.

Furmigulament, formicolío, informicolamento, formicolamento.

Furmigulàr, informicolare, formicolare, patire o aver l'informicolamento, e informicolarsi, formicolarsi; per formicajo, formicolajo, sost.

Furnar, fornajo, sost. Furnas, fornace, sost. Furnasar, fornaciajo, sost. Furnasella, fornacella.

Furni, add., voce bassa, fornito, finito, compito, terminato; per proveduto, fornito: per ornato, guarnito, fornito, finito.

Furniment, fornimento, finimento, e ornamento: per compimento, fine.

Furnir, voce bassa, fornire, finire, terminare; per provvedere, fornire: per ornare, guarnire, fornire, finire, e dotare.

Furtin, fortigno, agretto, forteruzzo, agg,

Furzina, forcina, forchetta, forcuzza, forcella.

Fus, cagar dal fus, scoccare, il cader del filo avvolto sul fuso.

Fusar, fusajo, chi fa i fusi,

Fusara, saetta, quell'arnese,

ove si pongono le quindici candele nella settimana santa.

Fusina, sost., fucina.
Fust d'arbur, cet., fusto,
tronco d'albeto, e pedale.
Fustagn, tustagno, frustagno.
Fusul, fusolo: per l'osso della gamba, fusolo.

Futach', c schiac., guazzetto, intingolo, saporetto, e manicaretto, piccatiglio, vivanda composta di cose appetitose; per vivanda mal composta, cattiva; per salsa. Futtecia. c schiac. . si dice

Futtecia, c schiac., si dice del vino, vinuccio, vinetto, vinettino, vino piccolo.

Funik, add., fortuto.

GA

Gabara, gabbare, garabulla,

Gabbar, gabbare, garabullare, ingannare. Gabbar S. Pier, spretarsi,

deporre l'abiro di Prete. Gabbiar, sost., gabbiajo, fa-

citor di gabbie. Gablier, gabelliere.

Gabullar, garabullare, gabbare, bubbolare, ingannare.

Gaffada, sost., grappata, ghermira, arraffata, arranfata, presa con violenza.

Gaffar, arraffare, accaffare, arranfare, rapire, curpire, ghermire, grappare, gran-

cire, prender con violenza, e strappare: per fermare con foiza, arrestare, metter le mani addosso, prendere: per azzuffare, azzuffarsi, venire a zuffa, attaccare, attaccarsi, e assalire, affrontare, affrontarsi, accozzarsi, convenire, convenirsi.

Gagnulament, v. sgagnulament.
Gagnulir, v. sgagnulir.
Gajard, add., gaghardo.
Gajarda. sost., gagharda, sorta di ballo.
Gajardezza, gaghardezza, ga-

gliardía. Gajoffa, sost., v. bissacca.

Galafàs, calafata, calafao, e calefato; e il verbo calafatare, calefarare.

Galan, v. nastar.

Galana, testuggine, e galana. Galayrina, v. ribiebula.

Galavron, o stretta, calabrone, cabrone.

Galeggiar, braveggiare, andar con brio, o stare con brio, con aria: per pavoneggiare, pavoneggiarsi, pavoneggiarsi, gloriarsi, compiacersi, stimarsi: per gongolare, rallegrarsi, godere, tripudiare, esser in festa, in giolito, in gazzutro: per pompeggiare, andar con pompa, con isfarzo.

Galetta, filugello, boccio, e bozzoletto, quel bottone, ove si racchiude il baco da seta: sfarfallare, dicesi l' nscire dal bozzolo i bachi da seta divenuti farfalle.

Galga, alga, erba. Galiott, galeotto.

Gallit far i gallitt, galluzzare, ingalluzzare, far zurlo,
o zurro, zurlare, si dice
di certa voce d'allegría,
che mandan fuori i bambini: per cinguettare, il
primo favellare de' fanciulli.
Gallon, gallone, fianco.

Galloz, gallione, galstone, cappone mal capponato. Gallustar, Gallione, cappo-

ne mal capponato.

Galluzz, far galluzz, galluzzare, ingalluzzire, far zurlo, o zurro, zurlare, si dice di ceita voce d'allegría, che mandan fuori i bambini: per cinguettare, il primo parlar de fanciuli. Galsandra, nuvolaglia, nugolo, tagunamento di nubi. Gamb, darla a gamb, darla fuggire.

Gamb d' fior, erb, e simili,
gambo, gamba, fusto, ftelo, con l'e stretto; e cannuccia, dicesi anche il fusto delle biade: pianta di
fiore, cet.

Gambada, gambata, percossa di gamba: aver una gambata, dicesi, quando la tua dama si è maritata ad un altro.

Gambarolla, far la gambarolla, soppiantare, dare il gambetto, o sgambetto, o dar di gambetto: per ingannare, garabullare, sorprendere, prevenire con frode, o inganno, fare a uno una pedina, pigliare o tenere i dadi a uno: e figur. dare il gambetto, dicesi anche del rifiutare alcuno dalla compagnia : per cempennare, inceppare, incespicare sovente per debolezza di gambe, e inciam-

Gambuzz, gambuccia, di

gamba.

Gambuzz d' fior, e simili, gambo, fusto, stelo.

Cambuzz d' porch e simili, v. sgambuzz.

Ganassa, ganascia, mascella. Ganz, sost., gancio, uncino. Ganzega, v. sganzega.

Gara, corrar alla gara, correre alla sorte, fare o correre a ruffa raffa .

Garavotta, corrosione, cavità, cavo.

Garbui, garbuglio, gazzabuglio, guazzabuglio, confusione, e luffo, battufolo:

per sgumbion vedi. Garbujar, ingarbugliare, met

ter in garbuglio.

Garbujon, add., imbroglione, avviluppatore: per garbui v. Gardlin, cardellino, e lomb. ravarino, uccel.

Garett, garetto, garretto,

garretta .

Garoful, garofano, gherofano, grofano: garofolare, dar l'odore del garofano.

Garpell, grappella, sorta d'uva. Garui, e girà, chico di noce, e noce, anche gariglio: spicchio di noce, dicesi di cadauna delle quattro particelle, che generalmente compongono la noce stessa.

Garzol, sing., e garzò, plur., garzuolo, e guarzuoli, plur. Gatul, acquidotto, acquidoccio, acquajo.

Gatuzz, solletico, diletico, titillamento.

Gatuzz, far e. g. il gatuzz solleticare, dileticare, titillare.

Gatuzzul, solletico, diletico, titillamento.

Gatuzzul, e. g. far il gatuzi gul, titillare, solleticare, dileticare .

Gatt, far e. g. al gatt, sbusare, lasciare al secco, o in secco, il vincere altrui tutti i denari.

Gatt maimon, gatto mammone.

Gattarolla, gattajuola.

Gattamogna, add., gatta scodata, astuto, scaltro, scaltrito, fino; per soppiatone, finto, tamburino, simulato, doppio, gattone, gatta morta; e fare la gatta morta, il gattone, la gatta di masino, simulare, fingere, fare il balordo: per sorbone, dicesi d'uomo cupo, e che tutto intento a' propri vantaggi procura segretamente, e accortamente conseguirli: sornione, susornione, si dice di chi tenga in se i suoi pensieri, nè si lascia intendere; si prende anche per uomo finto, doppio.

Gattiara, zazzera, zazzerone sparniciato, sparpagliato, intrigato, scarmigliato; per

sgumbion, v.

Gattun, andar e. g. in gattun, andar carpone, o carponi, carpare, l'andar colle mani per terra.

Gavardina, chiappar e. g. la gavardina, v. schioppa.

Gavella, sceltume, scegliticcio, cerna, marame, la scelta, che si fa delle cose più cattive dalle buone; si usa tal voce in Ferrar. nella scelta de pomi, e simili. Gavott, add., o larga, baciapile, bacia medaglie, pinzochero, beghino, bigotto.

Gazia, gaggia, pianta, e gag-

gía, fiore.

Gazza, ubbriachezza, ubriachezza, ebbriachezza: per gazza, uccello. GE

Gemb, gomitolo, e lomb., gomiscello.

Gemb, far e. g. al gemb, aggomitolare, far gomitolo, dipanare.

Gemè, gimè, fiore noto. Gendna, lendine, uovo di

pidocchio.

Gest, gesto, atto, e movimento delle membra: per attitudine, positura: per fatto glorioso, impresa, gesta: per cura, governo, provvedimento: lazzo, con le zz dolci, dicesi di certo atto giocoso, che muove a riso: per scorcio, movimento, atteggiamento, gesto, attitudine, positura stravagante.

GH

Ghelsa, gavazza, gavazzemenio, to, galloria, zurlo, zurro, gavazzo, e giubilo, festa, allegria.

Ghelsa, far e. g. ghelsa, gavazzare, ingazzulire, gongolare, zurlare, galluzzare,

esser in galloría, in zurlo, in zurró: per ingalluzzars v. Ghdogn, cotogno, melo co. togno, albero: e cotogna frutto .

Ghdugnada, cotognato, conserva, o confettura di cotogue.

Ghdugnar, cotogno, melocotogno, albero.

Ghiala, v. Ramiola. Ghiana, v. Ramiola.

Chiana, vinco, vinciglio.

Ghignin , v., Gugnin .

Ghirigai, num. plur., sost., ornamenti, abbigliamenti, ornature, ornati, acconcezze, e guarniture, guarnimenti, forniture: per gerolifici, jerolifici .

Ghissa, v. gara.

Giacent, giacinto, fiore. Gialmon, o stretta, v. Giandon. Gianda, ghianda.

Giandina, ghiandellino. Giandon, ghiandajone : e ghiandajone, goffo, dicesi per ischerzo d'uomo, cet., e tozzo, rozzo, grossolano, malfatto, tristo.

Giandussa, nocchio, si dice di certi quasi osserelli nelle frutta, nel fegato, e simili, che rendono la cosa più dura, e men piacevole a mangiare.

Gianzola, glandula, ghiando-

la, gangola.

Giara, renajo, ghiaja, greto, terreno renoso intorno all' acqua: e duna, mucchio, o monticelli d'arena: per ciottolo, sasso, ciotto.

Giarada, ghiajata, spandimento di gniaja per assodar i luoghi fangosi.

Giarada, selciara, selciato, ciottolato, terreno, strada cet., fatto o assodato con sassi, o ciottoli.

Giarar, selciare, ciottolare. Giarella, sing., e plur., ciotto, ciottolo, sasso: e ciotti, ciottoli, sassi.

Giaron, o stretta, sasso qualunque grossezza.

Giasmin, gelsomino, fiore? Giasminàr, gelsomino, pianta. Giavascara, sost., zazzera, si dice comunemente dei rami degli alberi, albero fronzuto.

Giazz, ghiaccio, giaccio.

Giazza, rompar la giazza, rompere il guado, rompere il ghiaccio, vale esser il primo a fare, o tenrare una

Giazzà, add., ghiacciato,

giacciato.

Giazzada, ghiacciata, gelata, ghiacciamento, gelamento, gelo, ghiaccio .,

Giazzal, ghiacciale, arnese di ferro o simile con cui si

armano le scarpe per camminar sul ghiaccio più francamente.

Giazzar, ghiacciare, giacciare, gelare, diacciare.

Giazzara, ghiacciaja. Giazzin, v. zlin.

Giott, add., o stretta, ghiot-

10, apperitoso, gustoso. Giova, o stretta, brocca, e forcina, canna, o legno lungo diviso in cima, e allargato per uso di coglier fichi, per ispicare grappoli d'uva dalle viti, e simili: evvi ancora altro ordigno detto, Giova, che serve pure per istaccare i grappoli d'uva dalle viti, coglier fichi, e simili, composto di una canna, o legno lungo, in capo a cui si lega un pezzetto di legno, o terro alquanto adunco, e alzato da un capo, che si appicca al picciuòlo del grappolo, e tirando, si stacca dalla vite, e tale arnese si chiama, uncino: l'una e l'altra vengono anche chiamate volgarmente, ladra.

Giravolta, giravolta, scorribanda, scorribandola, movimento in giro, andirivieni, dirivieni, via fatta in giro, torcimento.

Giust, giusto, leale, buono,

e giusto, esatto, puntuale; agg., per giustamente, giusto, avv., per propriamente, per l'appunto, giusto, avv., per quello, che è di grandezza, o quantità proporzionata: per giusta, secondo, giusto, come, prepos.

Giustar, aggiustare, accomo-

dare, acconciare.

Giustar il barch, calafatare, calafajare, e acconciar le navi.

Giustacor, o larga, giustacuore, giustacorpo, e giustacore.

Giuvada, sost., graticciata, riparo fatto con graticci, e ingraticolato.

GN

Gnaccara, nacchera. Gnagnara, gnagnera.

Gnane, voce bassa, neppure, non peranche, nè, non, per niente, nemmeno, avv. Gnancora, voce bassa, peranche, nè, non, per niente, nemmeno.

Grent, avv., niente, nulla.

Gniccada, v. gnicch .

Gnicear, scricchiolare, quel romore, che fanno le scarpe in andando; e il romore del ghiaccio, legno e simili, quando voglion rompersi, e scricchiolare, e si dice anche, scrosciare.

Gnicear, nicchiare, propriamente si dice di quel cominciarsi a rammaricare, che fanno le donne gravide, allorche s'accosta l'ora del partorire, e si dice anche, ma in senso figurativo, gagnolare, miagulare, mugolare, miagulare, e gemere: per friggere, si dice di quel piano dolersi de' fanciulletti, allorche desiderano qualche cosa o si senzono male, e si dice pure in senso figurativo gagnolare, miagolare, nicchiare, gemere: e generalmente vale per dolersi, rammaricarsi, querelarsi, cordogliarsi, lamentarsi, lagnarsi, gemere; come pure gagnolare, mugolare, miagolare, miagulare, le quali ultime voci hanno solamente il loro vero senso, parlandosi di cani, gatti, volpi, e simili : e nicchiare, friggere, in tutri i sensi ponno servire queste voci, ma figurativamente: per scricchiolare, quel romore, che alle volte fanno le scarpe nel camminare; e scrosciare, scricchiolare, che è quel romore, che fa il ghiaccio, o vetro, o legno, o simili, allorchè vuol rompersi, Gniech, e gnice, gnicada,

scricchiolata, e croscio. scroscio, quel romore, che fanno le scarpe nel camminare, e il romore, che fanno il legno, e il ghiaccio, vetro, e simili, quando voglionsi rompere: per nicchiamento, anche gemito, duolo, lamento, il piano dolersi delle donne gravide, allorchè s'avvicina il partorire; e in senso figur. ponno servire le voci, gagnolío, mugalío, gagnolamento, miagolío, miagolamento, mugolamento, magolamento, le quali voci avranno il loro vero senso, parlandosi di cani, gatti, volpi, e simili : vale general. per lai, lamento, querela, gemito, grido, rammarico: per cri crich, scricchio, lamento, croscio, scroscio, il suono, che fanno il ghiatcio, vetro, legno, e simili , allorchè voglionsi rompere.

Gnignetta, febbretta, febbricerta, febbricotola, febbricina, febbricella, piccola febbre, febbriciatola.

Gnocc, sing., e plur., troz-20, e trozzi, plur., quelle pallottoline, o tozzetti, che si formano in certe vivande tenere, mentre cuocono; e in senso figur. noczviyr

chio, e nocchi, plur., propriamente però si dice di quei quasi osserelli, che trovansi nelle frutta, nel fegato, e simili: per gnocco, sorra di vivanda.

Gnola, v. piola. Gnor, signore.

Gnora, signora.

Gnuca, nuca, collottola, la parte posteriore della testa. GO

Goga magoga, oga magoga, il dialet. Ferrar, usa queste voci per significare la decadenza di stato, e rovina ne'beni di fortuna d'alcuno: ma però nel loro vero senso significano l' andar Iontano dalla patria; onde si dirá esser decaduto, esser in rovina, in miseria, essere in secco.

Goina, gortoni, male, che viene nella menarura delle mascelle, e si stende al

Golta, o larga, guancia,

Goma, v. brugnocula.

Gomad ) gomito: dormire, Gombad ) a gomitello, e star gomitone, o gomitoni, stare cet. appoggiato sul gomito.

Gomit, o larga, voce bassa, vomito, vomitamento. Comitar, vomitare.

Gonfi da ridar , v. sgonfi . Goss, gozzo: per gozzaja, il raunamento di materia fatta nel gozzo.

Gossa, gozzaja; per gozzo, e gozzaja, certo gonfiamento di gola a guisa di gozzo di colombo.

Gott, o larga, gotto.

Gozz, o stretta, poco, pochettino, pocolino, pochetto, tantino, tantinerto, piccola parte di cosa liquida: per goccia, gocciola. Gozza, o stretta, goccia, gocciola: per poco, pochettino, poca parte: per gocciolatura, quel segno o macchia o simili, che fa la gocciola.

Gozza, o stretta, vgnir e.g. o cascar la gozza, agogna-. re, far lappe lappe, anelare, anelitare, desiderare avidamente, anche venire, o aver l'acqua o acquolina in bocca.

GR

Grada, graticcio; per grata, quella inferiara a guisa di graticola , dalla quale si , parla alle Monache, e simili.

Gradella, gradella graticola. Gradizz, sost., graticcio. Gradizza, sost., graticcio. Gradizzada, sost.; graticcia-

ta, graticcio ingraticola-

to, coperto, o riparo fatto con graticci.

Graffada, ghermita, grappata, arraffata, arranfata, presa con violenza.

Graffar, carpire, ghermire, grappare, grancire, arraffare, arranfare, accaffare.

Graffi, raffio.

Grama da pasta, gramola. Grama da canva, e simiti, maciulla, e gramola.

Gramàr la pasta, gramolare.

lare. Gramàr

Gramàr la canva, lin, e si. mili, macciullare, e gramolare.

Gramegna, gramigna, gremigna.

Gramett, e stretta, sost., v. grama da canva.

Gramett, e stretta, tristo ca.
vallo, cavalluccio, brena,
anche tristo asino, asinuccio, e simili.

Gramil, il legno di sopra della gramola da pasta, colla quale si calca la pasta, gramola: per Grama da canva v.

Gramustin d' uva, vinacciuolo, acino, granello, granello, e nocciolo.

Granada, scopa, granata, piccolo arbuscello, che serve per ispazzare.

Granadel, scopa, granata.

Granar, sost., granaro, gra-

Grancella, grancevola. Grandazz, grandaccio.

Grandett, grandicello, grand

detto. Grandin, grandicello, gran:

detto, grandicinolo.

Granella, sing. e plur., granello, e granelli, plur.

Grans, granchio, ritiramento di muscoli; e il verbo aggranchiare.

Grani, agg., granito, granoso.

Granin, granellino, granel-

letto.

Granir, granire, granare, far granelli.

Granision, granigione, granitura, granimento, il granire.

Granlos, o stretta, agg., granelloso, granoso.

Granon, o granlon, granellone, grano grande.

Granuzz, granelluccio, granelaccio.

Grapp d' uva, grappolo, grappo, racemolo, racemolo, racemolo,

Grappin, grappolioo, grappino, grappetto, racemoletto.

Grappon, grappolone, e grappone.

Grascina, grascia, e grasce,

Grasp d'uya, num. plur., si

G 4

dice degli acini dell' uva spremutone il mosto, e dei graspi dell' uva spogliati degli acini, che bollono nel tinaccio insieme col mosto, che poi, tranne il vino, si gettano, vinaccia, e graspi.

Graspa d' uva, graspo, raspo, il grappolo dell' uva spogliato dei granelli.

Graspara, luogo, ove stanno la vinaccia, e i graspi dell' uva, vinacciaja, graspaja. Grasparola, graspajuola, graspajuola, arnese di legno fatto in forma di cassa scoperta di sopra con molri piccoli fori, ove si animosta l'uva.

Graspuja d' uva, v. Graspa. Grass bragà add., grasso bra-

cato, grassissimo.

Grassóla d' porch, e simili, cícciolo, quegli avanzi di pezzetti di carne o grasso, dopo trattone lo strutto o grasso, parlandosi di porco.

Grattà, grattato, add.: per grattugiato, cosa sbricciolata colla grattugia.

Gratiada, grattamento, grattata, l'azione del grattare:

per grattatura .

Grattadura, grattatura, segno rimaso nella pelle di chi si è grattato.

Grattar, grattore: per grat-

gare cosa alla grattugia.

Grattaria, ) prurigine, pru-Grattarie, ) rito, mordicamento, titillamento, e

grattamento.

Grattusa, grattugia: passarla pr'al bus dla grattusa, uscirne, o passarla per un buco, o pel fesso della grattugia, o uscirne o passarla pel rotto della cuffia, si dice dell'aver commesso qualche errore, o dell'aver qualche obbligo, e liberarsene senza danno, o spesa: per rasola, raschia, radiera, radimadia, rasparhola, v. rassadora.

Gregna, sost., e stretta, voce bassa, febbrictta, febbricina, febbricella, febbri-

ciortola.

Grembiada, grembiata, gremialata, grembialata.

Grembial, gremiale, grembiale, e lomb., scossale.

Grembialada, grembialata, grembiata, quanto si può tener nel

grembiale.

Greppia, greppia, mangiatoja.

Grev, e stretta, add., grave,
pesante: per nojoso, fastidioso, grave: per pigro,
tardo, neghittoso, grave:
per saldo, costante, grave.

Grez, e stretta, grezzo, greggio, non pulito, rozzo. Griffa, artiglio, unghia,

grampa, rampa.

Griffada, sost., graffio, graf. fiatura, ferita fatta cogli artigli, o unghie; per gaffada v.

Griffar, scalfire, o graffiare cogli artigli o unghie, e ferire con gli artigli: artigliare, prendere cogli arti-

gli: per gaffar v.

Grimullar, e sgrisullar, grillare, il cominciar a bollire: grillare, dicesi anche del bollire del vino nuovo posto nella botte.

Gringula, e. g. esser in gringula, gavazzare, gongolare, ingalluzzire, zurlare, galluzzare, esser in galloría, in zurlo, in zurro. esser in cimberli: per ingalluz-

Ginta, v. schioppa. Giis, add., grigio, bigio. Grisol, cruciuolo, vaso da fonder metalli.

Gronda, gronda, grondaja, l'estremitá del terto, che esce suora della parete del-

Gropp, o stretta, gruppo, nudo, groppo.

Gropp d' fier , v. baloc .

Gropp, fars in t'un gropp, v. gruppars .

Grosla, escara, crosta.

Grosta', crosta : per escara,

crosta . Grua, gru, grue.

Grugn, grugno, griffo, niffo, muso.

Grugnon, sost., sgrugno, colpo dato in faccia a mano chiasa .

Grumbial, v. grembial.

Grumbialada, v. grembialada: Grundal, sing., e grundaj plur., grondaja, stillicidio, l'acqua che gronda, e cade dalla gronda: per gronda, la parte del tetto, che sporge in fuori.

Gruplos, o stretta, agg.; gropposo, cosa piena di

nodi.

Gruplott, v. gurplott.

Gruppà, esser e. g. gruppà; o in tun gropp, essere aggruppato, aggroppato; per esser ranniechiato, rattrappato, raggruzzato, e aggroppato, aggruppato, il nou poter distendere le membra ..

Gruppar, e gruppars, aggroppare, aggruppare, e aggropparsi, aggrupparsi: rannicchiarsi, rattrapparsi, raggruzzarsi, e aggropparsi, aggrupparsi, il ritirarsi delle membra, e non poterle distendere .

Gruppia, greppia, mangiatoja. Gruppon, groppone, groppa. Grusslan, agg., grossolano,

di grossa qualità.

rigneta - Vin Grignetta

Guajum, guaime, l'erba tenera, che rinasce ne' prati dopo la prima segatura, anche guajume.

Guald, guado, erba da tin-

gere .

Gualiv, agg., piano, spianato, piatto, eguale, diritto, e liscio: per somigliante, simile, eguale, simigliante.

Guantar, sost., guantajo, chi

fa i guanti.

Guardaffiss, affissamento. Guardar d' mal occh, o con l' occh dal porch mort, guardare a stracciasacco, o a squarciasacco, guardar in traverso, guardar con occhio torvo, bieco, guardat

di mal occhio.

Guardar d' sott' occh, l'occhio, guardar di nascosto, di soppiato, di sott' occhio, guardar sottecchi, di sottecchi, di sottecco.

Guardar fiss, guardare a occhio teso, con occhio teso, o fiso, o fisso, affissare, affisare l'occhio, lo sguardo, aguzzar le ciglia, affissare la vista.

Guarnar, governare.

Guarnir, guarnire, guernire, munire: per ornare, e guarnire, guernire.

Guarnizion, guarnizione, guarnitura, fregio, ornamento:

· " 11/1000 1.

per guarnigione, presidio. Guastamstier, guastamestieri,

mal pratico, agg.

Guazz, guazzo: per luogo pien d'acqua, dove si possa guazzare, guazzo, vado, guado.

Guazza, guazza, rugiada: 📣 Guazzadur, guado, guazzo, vado, guazzatojo, luogo pien d'acqua, o luogo nel fiume, dove si possa pas-

Guazzar, guazzare, sguazzare, andare a guazzo, passare a guazzo; per bagnare, e guazzare, sguazzare.

Gubbon, o gubbun, star o esser in gubbon, essere o stare piegato, incurvato, inclinato, inchinato, cutvo; e incurvare, piegare. inclinare, inchinare; e incurvarsi, piegarsi, cet.

Gucchia da cusar, c schiacciata, ago, agocchia, si dice dell'ago da cucire : cruna, si dice il foto, ove s'infila l'ago.

Gucchia con la testa, e schiac.;

spillo, spilletto.

Gucchia, c schiac., piccolo, legno pontuto, che si pianta dietro gli argini, ne' fondamenti delle tabbriche, cet., piuolo.

Gucchià, gucchiada, sost., c schiac., agata, gugliata,

quantità di filo, che em-

pie l'ago.

Gucchiada, sost., c schiac:, agata, gugliata, quantitá di filo, che empie l'ago. Gucchiar, sost., c schiac.,

cucchiajo.

Gucchiar, sost., c schiace., agorajo, chi fa o vende gli aghi da cucire: per spillettajo, chi fa o vende gli spilli.

Gucchiar, verbo, c schiac., piantare i piuoli, che sono quei legni pontuti, che si piantano dietro gli argini, e ne' fondamenti delle

fabbriche, e simili.

Gucchiardl da gucch. c schiac., agorajo, becciuolo, ove si tengono gli aghi: per castagna secca pelata: per anseri, castagne lessate col guscio, ed affumate, perchè si prosciughino alquanto, e si conservino per mangiarle senz'altra cottura. Gucchietta da cavi, e schiac.,

ago da testa. Gucchin, c schiac., spilletto,

piccolo spillo.

Gucchion con la testa, schiac., spillone, spillo grande.

Gucchion da cusar, e schiac., agone, agocchione.

Gudiòl, o larga, spasso, diporto, trastullo, divertimento, piacere, contento; godimento, intertenimento, passatempo, sollazzo, allegiamento, ricreazione.

Guerz da porta, fnestra, e simili, ghanghero, arpione, cardine ; e gangherare , metter ne' gangheri : anello, dicesi a quel ferro in cui entra il chiavistello : e anello, dicesi a quella parte della bandella, in cui entra l'ago dell'arpione.

Gugnin, sost., ghigno, sorriso, ghignetto, ghignet-

tino, leggier riso.

Gugnin, far gugnin, ghignare, sogghignare, sorridere. Guida, guida: guidajuola, guidatrice, si dice comunemente di quella bestia, e simili di branco, che guida le altre.

Guidon, add., guidone, fur-

fante, furfantone.

Guidunaria, e guidunarie, guidonería, furfantería.

Gujel da buar, pungolo, bastoncello con punta di ferro in capo, che adoprano i bovari, e simili per pungere i bovi , e simili .

Guinzaj, guinzaglio, sguancia. Gulazza, golaccia, sost.; per

ingordo, agg.

Gultella, caniccio piccolo, il quale s'avvolge alle piante, gottella .

Gultett, e gultitt, plur., cernecchio, fiaccagote, ciocca di capelli pendente dalle tempia dell'orecchio.

Gultun, gattoni, malore, che viene alla gola nella menatura delle mascelle.

Gumier, e stretta, vomere, vometto, e bombere, bombero, bomere, bomero.

Gumdada, gomitata, percossa di gomito.

Gumitar, voce bassa, vomi-

Gurplott, sceltume, avanzo, rimasuglio, sceliticcio, marame, cerna, spazzatura.

Guss, guscio, scorza.

Gussa, guscio, scorza.

Gussòl d' uva, fiocine, guscio, buccia dell'acino, o granello d'uva, e vinaccia: sfioccinare, cavar i fiocini.

Gustan, agg., agostino, cosa che è farta o nata nel mese d'Agosto.

Gozza, o stretta, goccia, gocciola.

Guzzadura, gocciolatura, gocciatura: per affilatura, affilamento, arrotamento di ferri da taglio.

Guzzar, arrotare, affilare, anche aguzzare.

Guzzar, gocciolare, gocciare. Guzlina, gocciolina.

GU
Guzion,
Guzzon,
Guzzona,
Guzzona,
Guzzona,

IL

I, i, lett. dell'alfab.

II, il, arric, questo artic. nel dialetto ferrarese posto avanti a molte voci femminine vale quanto, le, come e. g. il donn, il cas, e dirassi le donne, le case, e simili, e va sempre col numero plurale.

Ilza, slitta.

IM
Imbabbiar, e imbabbiars, imbrattare, lordare, insoz-

zare, imbrodolare, e lordarsi, imbrattarsi, cet. Imbagulà, add., inzaccherato,

impillaccherato.

Imbagular, inzaccherare, impillaccherare.

Imbalbana v. cott .

Imballar, imballare, abballare. Imbalsar, ingoinbrare, impacciare, sconciare, e sgominare, scompigliare.

Imbalurdi, add., imbalordito, stordito, sbalordito, e stolido, stupido, balordo, intronato.

Imbalurdir, imbalordire, stordire, stupidire, instupidire, sbalordire.

Imbalzar, e imbalzars, inciam-

pare, intrescare, inlacciare, illacciare, intrigare, intricare, impacciare, imbrogliare. e incespare, incespicare, avviluppare i piedi in cespugli, e simili, ed in sign. pass. per metter le pastoje alle bestie, impastojare. Calzarsi, dicesi de' polli, galline, e piccoli animali, quando stoppa, filacciche, e simili si son ravviluppate a' piedi, ed impediscono loro l'andare: per metter al ferro, o ferri, metter nei ferri, esser nei ferri.

Imbambir, rimbambire, rinfantocciare, imbarbogire, perder il senno per la vecchiezza.

Imbambulir, v. Imbambir. Imbarbajà, abbarbagliato, abbigliato, il non regger la vista al vedere distintamente le cose.

Imbarbajament, sost., abbarbagliamento, abbagliamento, bagliore, barbaglio, occhibagliolo: per vertigine, capogiro.

Imbarbajar la vista, abbarbagliare, abbagliare, offuscarsi, il non reggere la vista al vedere distintamente le cose.

Imbattrs, imbattersi, abbattersi, incontrarsi, avvenirsi, accadere, trovar a caso. Imbattuda, imbattuta, abbattuta, abbattimento, incontro.

IM

Imbazzuli , v. imbalurdi. Imbazzurlir , v. imbalurdir .

Imbeada, dar l'imbeada, imbeccare, dare l'imbeccara, dar il cibo nel becco agli uccelli.

Imbeunà, imbeccato, che ha avuto il cibo nel becco, o l'imbeccata; per istruito, ammaestrato, e imbeccato, figur.

Imbeunàr, imbeccare, dar l'imbeccata, dar il cibo nel becco agli uccelli: per ammaestrare, istruire, insegnare, e fig. imbeccare.

Imbibi, agg., impressionato, indotto.

Imbibir, impressionare, in-

Imbiettar, imbiettare, metter la bietta.

Imbissacar, imbissacciare, intascare, mettere le robe in tasca.

Imbrandi, andar o star imbrandi, e imbrandirs, brandire, brandirsi, paoneggiare, paoneggiarsi, farsi bello, braveggiare, andar o stare con brio, in brio, andar baldanzoso, gonfio, festante, festivo: per iscuotersi, mertersi in attenzione, in onservazione, in guardia, in parata.

Imbrandirs, v. imbrandi. Imbriagadura, sost., ubbriachezza, ebbriacchezza, im-

briacatura, ebrietà, imbriacamento, imbriachezza.

Imbriagh, add., ubbriaco, imbriaco, ebbro, ebrio.

Imbriagar, imbriacare, ubbriacare, inebbriare, avvinazzare.

Imbriagon, ubbriacone.

Imbroi, sing., e plur., imbroglio, sing., e imbrogli, plur: e intrigo, viluppo, gagno. Imbruccar, imbroccare, dare

nel brocco, nel segno: per porre, mettere, piantare le bullette.

Imbrujar, imbrogliare.

Imbrujars, inturbdirs, raboruscarsi, dicesi del tempo, quando si turba.

Imbrujon, imbroglione, intrigatore, brigante, agg.

Imbruschirs , v. inbruschirs . Imbrusi, sost.,, seccore, seccamento, diseccamento, secchezza, e arsicciamento.

Imbrusiar , e imbrusiars , diseccare, diseccarsi, seccare, seccarsi, e arsicciare, arsicciarsi.

Imburdund, agg., imbacuccato, imbavagliato, chi ha coperto il capo, e'l viso.

Imburdunar, imbacuccare, im-

bavagliare, il coprire il çapo, e il viso.

Imburi, v. imburi.

Imbusmadura, sost., imbozzimatura.

Imbusmar, imbozzimare. Immatuni, v. imbalurdi. Immatunir, v. imbalardir.

Immurbdir, immorbidire, ammorbidire, ammorbidare, mollificare .

Immursadura, immorsatura,

addentellato.

Immusunars, v. inmusars. Impacci, impaccio, noja, molestia: per impiccio, intoppo, impiglio, impaccio.

Impacchiugar, c schiac., impacchincare, imbrattare.

Impalàr, palare, ficar pali in terra per sostenimento di piante, o simili, o in altro modo, e impalare.

Impaltumar, impantanare, im-

brattare di fango.

Impassi, add., soppasso, sommoscio, moscio, vizzo, passo, dicotto, si dice de' fiori, eibe, frutti, che per lo soverchio calore increspano, e perdono il loro per vigore, e durezza: mezzo secco, secchereccio, secchericcio, quari secco.

Impassir, commosciare, appassire, appassare, e soppassare, si dice de fiori, erbe: per seccare alquanto,

o quasi seccare. Impastruccià, agg., c schiac., impiastricciaro, imbrodolato, imbrattato, intriso, lordo.

Impastrucciar, c schiac., impiastricciare, imbrattare, inzavardare, sporcare, sozzare, intridere, impanicciare: per mischiar confusamente, e alla peggio, far un piastriccio, e piastricciare, impiastricciare.

Impazzàr, impacciarsi, impazzare, pigliar cura, o briga: per intrigursi, invilupparsi, impigiare: per incingere, ingravidarsi, in-

cingersi .

Impè, e largo, appresso, immediatamente, presso, a costo, vicinamente, da presso, rasente, a costato. Impegulà, agg., impecciato, impegolato.

Impeguladura, impecciatura,

impegolatura.

Impegular, impecciare, impiastrar di pece, impegolare. Impevrar, impeperare.

Impgrar, v. Inpgnar. Impiastr, empiastro, impia-

stro . Impiastrar, impiastrare, emplastrare .

Impicc., e schiae., impiccio, impiglio; per intoppo, in-

ciampo.

Impich, e impic., dars all' impich, impacciarsi, impigliarsi, e prendersi briga, cura, molestia: v. inpicch. Impinidura, empietura, e impitura .

Impinir ) empiere. Impir

Impizzar, accendere, allumare, affocare, e appicciare, o appiceare il fuoco. Impizzarolla, accenditojo; e. vale anche per la canna che si usa per accendere. Implà, add., impelato.

Implar, impelare, l'attaccarsı alle vesti, o simili i peli .

Impulvrà, agg., impolverato. Impulorar, impolverare, e impolverarsi.

Impumsar, impomicciare, stropicciare, o pulire con pomice.

IN

Inari , v. imbrandi . Inarir, v, imbrandir. Inasiar, apparecchiare, allei stire, apprestare. Imbagular, v. inzacular. Inbabiar, v. imbabiar. Inbalbanà, v. imbalbanà. Inbalsar, v. imbalsar. Inbalzar, v. imbalzar. Inbarbaja, v. imbarbaja. Inbarbajament, v. imbarbajament .

Inbarbajar, v. imbarbajar.

Inbarlà, agg., storto, piegato, sbieco, sbiescio, sbilengo, bilenco, disuguale: e sbilengo, bilenco dicesi pure di chi ha i piè torti. Inbarlar, torcere, storcere, piegare, sbiecare. Inbazzurli, v. imbalurdi. Inbicuccars v. intartajars. Inbiccuclars. Inbrandì, v. imbrandì. Inbrandir, v. imbrandir; Inbringh, imbriaco, ubbriaco, ebbriaco, ebriaco, briaco, ebro, e ebbro, ebbrio, agg. Inbruccadura, sbroccatura, ferita di brocca, come suol succedere nel ferrar male i cavalli, allorchè si rocca il vivo, e inchiodatura, in-

Inbruccar, sbroccare, e inchiodare, inchiovare, il ferire sul vivo il cavallo o simili, allorche si ferra: per dar nel segno, nel lecco, colpire.

Inbructar, e inbruccar, mettere, porre le bullette. Inbrusi , v. imbrusi .

Inbrusiar, o inbrusiars, v.

imbrusiar.

chiovatura.

Inbruschirs , Tabbuffarsi . turbarsi, intorbidarsi, scuotersi, alterarsi, e metaf, rabbruscarsi, rabbruzzarsi; per divenir brusco, farsi bruseo, imbruschirsi.

Inbruttir, imbruttire, divenit brutto, deturparsi; per imbruschirs, v.

Inbtunà, add., abbottonato, bottonato.

Inbiunar, abbottonare, bottonare.

Inbuniment, dar l'inbuniment, adescare, lusingare, dar pasto, pigliare al boccone.

Inburi, add., torvo, burbero, minaccioso, incagnato, cipiglioso, orribile, terri-

bile, severo.

Inburi, occh' inburi, occhi torvi, burberi, minacciosi, incagnati, cipigliosi, e orribili, terribili, severi, fulminanti: per occhi paventati, paventosi, paurosi, pavidi, sbigottiti, timidi.

Inbutti, agg., gonfio, tumido. Inbuttir, o inbuttirs, gonfiare, e gonfiarsi.

Incadnazzà, add., inchiavestellato, incatenacciato.

Incadnazzar, inchiavestellare, incatenacciare.

Incacirs, ostinarsi, intestarsi, cacciarsi, niettersi ardentemente dietro qualche cosa: per avidamente, sommamente affezionarsi, ardere . innamorarsi . uccellare, agognare, amare.

Incagar, e incagars, incacare, saper malgrado, non esser grato, corrispondente, preuder a scesa di testa.

Incagnì, agg., incagnato, stizzito a maniera di cane. Incagnità, sost., discortesía, inumanità, scortesía, crudeltà, disumanità, villanía, barbarie.

Incalmà, add., incalmato, in-

nestato.

Incalmadura, sost., innestatura, innestamento, incalmatura: per innesto, sust.

Incalmar, innestare, e incalmare. Incalmare a spacco, o a bietta, o a fessolo, o a tronco fesso; incalmare a corona, o a penna; a zuffolo, o a bocciuolo; a scudetto, o a occhio gemmato; a occhio dormiente, o serrato.

Incancrir, cancrenare, e can-

crenarsi.

Incandò, add., abbronzato, incotto, arsicciato, arsiccio.

Incandir, abbronzare, arsicciare, abbruciacchiare.

Incantà, agg., stupido, stupidito, trassognato, stordito, e capassone, baseo, balocco, sbalordito, intronato: per incantato, subastato, posto all' incanto, o venduto o comprato all' incanto,

Incantar, appillotare, baloccare, badaloccare, masare, stupidire, fermarsi oziosamente in un. luogo senza saperne uscire, lo stare oziosamente a guisa di stupido: per subastare, incantare, porre all'incanto, vendere all'incanto, o subasta: per affatare.

Incantunàr, incattucciare, rincantucciare, e incantonare. Incannucciada, c schiac., incannicciata, cannicciata, incannucciata, cannicciata; e il verbo incannucciare, incanniciare, far l'incannucciada.

Incapp, sost., incappo, intoppo, impiglio, inciampo. Incappàr, intoppare, inciampare, incappare.

Incapparar, accaparrare, in-

caparrare.

Incapplà, v. incapplà, vino rincappellato.

Incapplar, incapplar al vin, rincappellare.

Incappuzzà, agg., incappuc-

Incarpuzzar, incappucciare.
Incarspar, aggrinzare, aggrini

zarsi, increspare, e incresparsi, raggrinzare, raggrinzarsi, far le grinze, le rughe, le crespe: per increspare, far le crespe, come far le crespe alle camicie, e simili.

Incarugni, add., incarognato:

H

per incrojato, fatto duro,

Incarugnir, incarognare: per innamorarsi fieramente, incarognare: per incrojarsi, farsi duro, zotico.

Incass, ) incassatura, in-Incassadura, ) cassamento, si dice della parte dell'anello, ove è posta la gemma. Incastr, incastro, commissu-

ra: per istrumento così detto, incastro: per capruggine, intaccatura delle doghe delle botti, e simili.

Incastr, rosetta, ferro da tagliar le unghie ai caválli, e simili.

Incastrà, add., incastrato, commesso, incastonato.

Incastradura, sost., incastratura, incastonatura, commettitura: per capruggine, intaccatura delle doghe delle botti, e simili.

Incastrar, incastrare, commet-

tere, congegnare.

Incaturi, agg., incatorzolito, indozzato, intristito, imbozzacchito, afaro, incattivito, tristo, chioccio, illanguidito, vieto.

Incaturir, incaturirs, incatorzolire, imbozzacchire, intristire, indozzare, farsi o
esser afato, venir meno,
illanguidire; ed incatorzolirsi, esser incatorzolito.

intristito, cet. Incav. sost., incavo.

Incavà agg., incavato.

Incavadura, sost., incavatura, incavamento, e cavità, concavità.

Incavajar al furment, e sim.,) ab Incavajunar, ) ab bicare, abbarcare, far la bi-

ca, la barca, ammassare il grano, o altre biade ancor in paglia.

Incavar, incavare,

Incavehià, add., e schiaeciata, incavicchiato, congiunto con cavicchio.

Incavchiar, e schiacciata, in-

Incestar, incestare, metter

Inchiudar, c schiacciata, inchiodare, inchiovare, il ferire il cavallo o simili, allorche si ferra.

Inchiudadura, sost., c schiac., chiovatura, inchiodatura, puntura, che si fa col chio, do nel vivo.

Incizlars, esser bleso, e anche esser bioscio, e biosciare.

Incost, prep., contro, contra:
per accosto, accostato, appresso, appressato, vicino.
Incricar, grommare, coprisi

di gromma, o roccia, ir rugginire, v. Infaltir: per colpire, riuscire, prendere per incontrare, farsi incontro, affrontare: per fuggire, prender la fuga, infilare, o infilzare la via, o l'uscio.

Incrusà, add., incrocicchiato, incrociato.

Incrusadura, sost., incrociamento, incrocicchiamento. Incrusar, incrociare, incrocicchiare.

Inciè v. Incaturi .

Inctir v. Incaturir.

Incucars, far di cucun, v. In-

tartajars.

Incucir, e incucirs, appiccare, appiccarsi, appicciare, appicciarsi, attaccare, attaccarsi, conglutinarsi, e penetrare, internarsi, concentrare, concentrarsi.

Incudgà, add., incoticato, che ha fatto cotica.

Incudgar, incoticare, far co-

Incuraggir, incoraggiare, dare, o fare coraggio.

Incutir, e incutirs, v. incucir. Indavis, esser indavis, voce bassa, sembrare: per far sembianza, far vista, far sembiante, fingere, simulare, far veduta, infingere, colorare, mascherare.

Intentar, indentro, addentro, dentro.

Indian, far l'indian, fagnone, scaltio, astuto, ma che si finge semplice, o di non sapere; e far vista, far sembiante, o sembianza, infingere, fingere, colorare, far veduta, simulare, mascherare : fa: la gatta morta, far la gatta di masino, far le lustre, e far il goffo alla festa, far lo gnorn, o l'ignorante, il serfedocco, lo scioccone, far il baccello, chi finge di non sapere ciò, che sa ottimamente.

IN

Indivia, endivia, erba nota. Indre, prep. addietro, indietro, dietro, appresso.

Indvanar, aggomitolare, far gomitolo.

Indvinar, indovinare: per colpire, riuscire, cogliere, prendere.

Indvinell, indovinello, enigma. Indulenca, add., indolenzito. Indulentar, indolenzire,

Indurmanzà, add., addormentato, indormentato, indormito, v. Insuni: per sonnacchioso, sonniglioso, sonnoglioso, che ha gli occhi aggravati da sonno. Indurmanzar , addormentare, indormentare, prender sonno.

Indusi, sost., indugio, tardanza, dimora.

Indusiar, indugiare, ritardare, tardare, intertenersi, trattenersi, intrattenersi.

Infaguttar, avviluppare, inviluppare, involgere; e impacciare, imbrogliare.

Infaltrir , bruttare , intridere, sozzare, imbrattare, sporcare, irrugginire, grommare, empiere, o coprirsi di gromma, di roccia, bruttarsi di gromma o grumma, di roccia.

Infassar, v. fassar.

Infassadura, v. fassadura. Infiappir, sommosciare, ap-

passire, si dice de' fiori, erbe, quando per lo soverchio caldo increspano, e perdono la loro durezza, e infievolire, crespare, affiebolire, grinzare.

Infià, agg., infiato, gonfio, enfiato, tumido, turgido. Infiadur, gonfiatojo, stromen-

to da gonfiare.

Infiadura, gonfiatura, enfiatura, gonfiezza.

Infiaduzz, add., enfiatuzzo, enfiaticcio, enfiatello, alquanto enfiato.

Infiar, cafiare, gonfiare.

Infiason, sost., enfiagione. gonfiezza, gonfiamento. Infiasunzella, enfiagioncella. Infignar, abbicare, abbarcare,

ammassare, am nucchiare. si dice anche dell'ammassare insieme lo strame, e simili.

Infilzar, infilzare, forare che

che sia, facendolo rimaner nella cosa, che fora e infilza: per infilare, passare cosa con filo, e infilzare.

Infissi, add., condensato, addensato, e spesso, densato, denso: per folto, fitto,

denso.

Infissir, condensare, addensare, densare, spessare, spessire, e condensarsi, farsi o divenir denso, spesso, folto: per rassodarsi. rappigliarsi, condensarsi, assodarsi, farsi sodo, denso, spesso; per farsi o divenir folto, spesso, fitto. Influctar, ornare di nastri, o

di fettuccie, abbellire, adornare, addobbare, fregiare, acconciare di nastri,

guarnire.

Infaucchiar, c schiac., infinocchiare, aggirare uno, dargli ad intendere alcuna cosa: questa voce infnucchiar nel Dial. Ferr. vale anche per significare un ragionamento confuso, e senz' ordine, che propriamente direbbesi, frastagliare, imbrogliare.

Infrant, agg., soppesto, infranto, rotto in parti grossette : per franto, infranto, rotto, spezzato, schiacciato, fracassato, sfracellato,

stracciato, minuzzato.

Infranzar, soppestare, infrangere, infragnere, rompere in parte grossette: per frangere, infragnere, infrangere, rompere, minuzzare, spezzare, fracassare, sfracellare, e stracciare, schiacciare.

Infranzdura, infragnitura, infrangimento, infrantura.

Infranzin, infrantojo, luogo, o strumento per infragnere: per infrantore, infragnitore, colui, che infragne.

Infrult, add., infralito, affra-

lito, frollato.

Infrulir, infralire, affralire, frollare.

Infrustlir, infrustlirs, disseccare, disseccarsi, asseccarsi, seccarsi, inaridire, e inaridirsi.

Infuga, add., infocato, ro-

Infugàr, infocare, roventare. Informigulà, agg., informicolato.

Infurmigulament, sost., informicolamento, formicollo, formicolamento.

Infurmigular, informicolare, formicolare, patire o aver informicolamento, sorta di malore.

Infurnasar, porre, o mettere nella fornace, infornacciate, volg. Infurtir, infortire, inacetire, prender il sapore di forre. Ingajardì, add., ingagliardito. Ingajardir, ingagliardire.

Ingaluzzars, ingazzullirsi, ingazzullirsi, rinvigorirsi, mertersi in galloría, in gazzullirsi, ingazzullirsi, ingazzullirsi, ingalloría, in gazzuro, v. ghelsa: per innamorarsi, imbertonarsi, andar in amore, anche andare, venire, aver fregola, o esser in fregola.

Ingaluzzirs, v. Ingalluzzars: Ingannin, ingannatore, o seduttore, barattiere, agg.

Ingarbujà, add, ingarbugliaro. Ingarbujament, sost., garbuglio.

Ingarbujàr, ingarbugliare : per rabbruscarsi, dicesi del tempo, quando si turba.

Ingargamar, intrigare, imbrogliare, avviluppare, impacciare, aggroppare: per comporre, commetter insieme, intrecciare, avviticchiare, connettere, incastrare.

Ingaili, voce bassa, v. ingran-

Ingattiàr, intrigare, avviluppare, inviluppare, imbarazzare, imbrogliare.

Ingiarunar, e ingiarunars, indurare, indurire, farsi duro, sodo, assodare; e diseccare, unir insieme, raddunare, conglobarsi: e in-

H 3

durarsi, assodarsi, ammassarsi, cet.

Ingiostar, inchiostro.

Ingitetir, inghiottire, ingojare : trangugiare, e inghiottire, spirare, dicesi del vivo desiderio di conseguire alcuna cosa.

Ingiurar, mettere la forcella, o forcellerta.

Ingossa, far ingossa, coll'o stretta, fare schiffo, noja, fastidio, nauseare, fare stomaco, stomacare, stomacarsi.

Ingramgna, pra ingramgna, add., gramignoso, prato o simile gramignoso.

Ingramgnars, ingramignarsi, farsi pieno di gramigna, o stendersi, e allignare a gui-

sa di gramigna.

Ingranzli, add., intirizzito, agghiacciato, agghiadato, aggranchiato, gelato, inrigidito: per rannicchiato, aggranchiaro, rattrappato, raggricchiato, si dice delle membra ritirate pel soverchio freddo, o altro.

Ingranzlir, e ingranzlirs dal fred, intiririzzire, intirizza-· se, inrigidire, irrigidire, agghiadare, agghiacciare, gelare, aggranchiare, e intirizzirsi, in sing. neut. pass, per rattrappare, o rattrapparsi , aggranchiare ,

aggranchiarsi, rannicchiarsi, raggricchiarsi, si dice del ritirarsi, o aggropparsi delle membra per troppo freddo, o per altro.

Ingross, avv., ingrosso, indigrosso, alla grossa, all'

ingrosso.

Ingrutli, agg., aggranchiato, rannicchiato, si dice più generalmente di chi per lo soverchio freddo si aggroppa.

Ingruttirs, aggranghiarsi, rannicchiarsi, aggropparsi, si dice per lo più di chi sta aggroppato pel soverchio freddo.

Inguantar, agguantare, arre-

Inguazză, bagnato di guazza: per guazzoso, pieno di guazza.

Inguazzar, bagnare con guazza; e guazzare, e bagnarsi di guazza, guazzarsi.

Ingumbrar, ingombrare. ingomberare.

Ingurazz, v. augurazz.

Ingurdisia, ingordigia, ingordezza, e golositá, ghiottonería.

Ingussàr, ingozzare: per far nodo nella gola, dicesi del fermarvisi materia, e ingorgarsi.

Inlazzar, accalappiare, ingallappiare, incallappiare, allacciare, inlacciare.

Inlegadr, intridere, imbrattare con fango, o lezzo: e dare nel pantano, nel lezzo, entrar nel pantano, nel lezzo, e impantanarsi, piantarsi nel lezzo, nel pantano.

Inmanastrar, menestrare: per governare, menestrare.
Inmatuni, v. immatuni.
Inmatunir, v. immatunir.
Inmlà, add., immelato.
Inmladura, sost., immelatura.
Inmlàr, immelare.
Inmuclunà, agg., moccioso, moccioso, imbrattato di mocci.

Inmuclunar, imbrattare di mocci.

Inmurbdir, v. immurbdir.
Inmusà, agg., ingrognato, corrucciato, sdegnato: e intorato, dicesi anche di chi per l'alterigia, o per isdegno sta sopra di se turbato, e gonfio a guisa di toro.
Inmusars, ingrognarsi, pigliar il grugno, corrucciarsi, sdegnarsi, stizzarsi, incol-

lerirsi: intorare, dicesi di chi per l'alterigia, o per isdegno, sta sopra di se turbato, e gonfio a guisa di toro.

Inmustaccià, c schiac., bruttato, imbrattato, sporco, intriso nella faccia. Inmustacciar, c'schiac., brute tare, imbrattare, intridere, lordare, sporcare la faccia, o il volto.

Inmusund, v. immusd.
Inmusunars, v. immusars.

Innasiar, apparecchiare, allestire, apprestare, ordinare, preparare.

Innidars, annidarsi, annidiarsi.
Innucà, star innucà, musare,
star inusato, appillottarsi,
stare appirollato, lo stare
oziosamente in un luogo
senza saperne uscire a guisa di stupido, e stare come un'oca impastojata.

Innucars, appillottarsi, musare, il fermarsi in un luogo oziosamente senza saperne uscire a guisa di stupido, e
stare come un'oca impastojata: per piazzeggiare, stare scioperato, ozioso.

Innurbir, accecare, acciecare:
per inorpellare, il coprire,
o il rappresentare ad alcuno con arte, ciò che non
è, e figur. accecare, acciecarè.

Innuzzir, v. uzzar.

Inpajulada, v. villica: puerpera, donna di parto: e puerperio il tempo del parto: entrare in santo, o ricevere in santo, si dice delle donne di parto, allorchè vanno per la prima volta in Chiesa.

Inpantalà, star inpantalà, appillottare, musare, star appillottato, musato, firto, piantato, lo stare oziosamente a guisa di stupido, senza saperne uscire.

Inparnigà, add., pezzato, e vario, screziato, sprizzato, chiazzato, picchiato, picchietato: per vergato, li-

stato .

Inparnigar, picchiare, pezzase, picchiettare, sprizzare, screziare, macchiare con vari colori: per vergare, listare.

Inparslar i carr, e simili, soppressare, mettere la soppressa, il pressore.

Inpassir, v. impassir.

Inpatiar, v. patta.

Inpattuzzà, add., imbrattato, sporcato: per scompigliato, sgominato, disordinato, confuso.

Inpattuzzament, sozzura, sozzità, bruttería, sporcizia, sudiciume, sucidume, porchería: per scompiglio, scompigliume, scombuglio, sgominio, confusione.

Inpattuzzar, imbrattare, sporcare: per iscompigliare, sgominare, disordinare le cose.

Inpazzár, impacciare, e impacciarsi, pigliar cura, e intromettersi: per concepir feto, incingersi, ingravidarsi .

Inpè, v. impè. Inpevrar, inpeperare?

Inpgnar, impegnare: per avviticchiare, serrate, avviluppare, impacciare, intrigare, imbrogliare; per trappolare, ingannare con alcuna apparenza, o sembianza di bene.

Inpiar, o impizzar.

Inpicajar, attaccare, congiungere, legare insieme, commettere, unire, connettere. Inpic, e impic, dars all' inpic, travagliare, travagliarsi, darsi da fare, affaticarsi, faticarsi, esser impacciato, impicciato, e impacciarsi, impicciarsi.

Inpic, e impic, far dar all' impic, molestare, inquietare, vessare, travagliare, dar impaccio, impiccio, molestia, dar da fare.

Inpiguzzar, pascere, pasturare, nudrire, nodrire, cibare, dar da mangiare : per imboccare, ingozzare, metter o mandar cibo nel gozzo. Inpissà, add., piscioso, imbrattato di piscio.

Inpissar, imbrattare di piscio,

e impisciare.

Inpizzar, v. impizzar.

Inpultrunir, politic, politicneggiare, fare il poltrone, divenir poltrone.

Inque, o stretta poce bassa, oggi., a la desiv

Inrabbì, add., arrabbiato, accanato, invelenito, stizzito, acceso.

Inrabbir, arrabbiare, accana-

Inradis., agg., allignato, abbarbicato, radicato.

Inradisar, allignare, abbarbi-

care, radicare. Inrazzir, v. insemenzir.

Inruccar, appennecchiare, in-

conocchiare, mettere lana, lino, o simile sulla rocca.

Inruznì, agg., irruginito, in-

Inruznir, inrugginire, irrugginire, arrugginire.

Insalaton, v. zabalon.

Insamni, ald., stordito, imbalordito, imbarbogito, v, imbalurdi.

Insamnir, stordire, / imbalordire, imbarbogire.

Insanguanà, add, insanguinato, sanguinato.

Insaguanar, sanguinare, insanguinare.

Insaniuri, add., voce bassa, oppresso, abbattuto, confuso, intimorito, chioccio, v. incaturi.

Insavunà, add., insaponato. Insavunada, sost., insaponata. Insavunar, insaponare.

Insbrudaccià, add., c schiae., imbrodolato, sporcato, sporco, lordo, imbrattato.

Insbrudaciar, c schiac., im-

brodolare, bruttare, inzavardare, sporcare, imbrattare.

IN

Inscagazzà, agg., sconcacato; bruttato di merda.

Inscagazzàr, sconcacare, bruttar di merda.

Inscalmand, add., scalmanato, accaldato, riscaldato, rinfocolato.

Inscalmanar, scalmanare, o scarmanare, l'esser riscaldato, pieno di calore, e accaldare, riscaldare, rinfocolare.

Inscambrutti, add., turbato, rabbuffato, intorbidato, alterato, e sdegnato, anche metaf. rabbruscato, rabbruzzato: per intimorito, pauroso, e stordiro: per smunto, pallido, e fiacco, debole, infermiccio.

Inscambrutirs, turbarsi, intorbidarsi, e alterarsi, rabbuffarsi, rabbruscarsi: per intimorirsi, sbigottirsi, spaurirsi, e impallidire.

Inscarabucchiar, e schiac., v. scarabucchiar.

Inscarmlir al sangu., v. scar-

Inscartuzzar, incartocciare, accartocciare, incartare.

Inscmenzir, semenzire, far semenza, o semente, o seme

Inscurirs, abbujarsi, farsi bu-

jo, oscurarsi. Inscuzzar, v. zuccar.

Insdir, innestare, incalmare. Insdidura, sost., innestatura, innestamento, incalmatura.

innestagione: per innesto,

Insfilzar , v. infilzar .

Insfusgnar, imbrattare, bruttare, sporcare, intridere. Insgumbià, add., sgombinato,

sgominato, scompigliato. Insgumbiament, v. sgumbion.

Insgumbiar, sgombinare, sgominare, scompigliare, abbaruffolare, abbaruffare, rabbaruffare, abbaruffolare, disordinare, confondere.

Insgumbion, v. sgumbion.

Insimirada, far l'insimirada, riportare, fare la spia, riferire : per riprensione, sgridata, riprendere, sgri-

Inslacarà, add., bruttato, intriso, sozzato, inzavardato, sporcato, imbratrato: per sconcacato, brattato di

merda.

Inslacarar, inzavardare, intridere, brattare, sozzare, sporcare, infardare: per sconcacare, bruttar di merda.

Inslà, add., sellato, che ha la sella.

Inslar, sellare, metter la sella. Insmaltar, impiastrare, con terra, interrare, interriare:

per imbrattare di fango, infangare.

Insmardà, agg., merdoso, sconcacato, smerdato.

Insmardar, sconcacare, bruttare di merda.

Insoni, sogno.

Insparnaccià, c schiac., agg., scapigliato, e rabbuffato, arruffato, e scompigliato,

sconciato.

Insparnacciar, c schiac., pigliare; proprio dei capelli : e rabbuffare, arruffare, che dicesi più comunemente de' capelli, peli, penne, sebbene dicasi anche d'altre cose, e sconciare, scompigliare.

Inspavantir, spaventare. Inspinà . add., spinato .

Inspinar, spinare, ferire con le spine, e spinarsi. Inspirtà, add., spiritato.

Inspirtar, spiritare, e spiritarsi.

spiritaticcio: Inspirtadell, add., v. inspired.

Inspudacchiar, c schiac., v. spudacchiar.

Isprucatura, ferita fatta con isprocco; e inchiodatura inchiovatuta, ferita di chiodo o simili.

Insprucar, infilzare: per infilare, passar checchesia con filo : per inforcare , in senso di porre o stare su checchesia, come stare inforcato sulla sella, o sul cavallo: per ferire con isterpo,
sprocco con punta: per trafiggere, passar da parte a
parte: per ferire semplicemente: per forare: per attaccare, appendere: per
semplicem. trattenersi, stare fitto, piantato, stare in
veduta: per inchiodare, inchiovare, il ferire con chiodo o simili.

Inspulvrà, add., impolverato. Inspulvrar, impolverare, c

impolverarsi.

Inspurca, add., sporco, sporcato, intriso, imbrattato, inzavardato.

Inspurcar, sporcare, intridere, bruttare, imbrattare. Insquaquarar, v. squacquarar. Installar i bestiam, dare stalla, mettere in stalla, stabulare.

Installi, esser installi, esser stallio.

Installirs, farsi o diventar stallio.

Instear, incannucciare, fasciare con assicello, o stecche alcuna parte rotta.

Insteccadura, sost., incannucciata, fasciatura di assicelle o stecche farta a chi ha rotto qualche osso.

Instizzir, stizzire, istizzire; e stizzitsi, instizzirsi, neut, pass, Instradar, stradare, far la strada, mostrare, insegnare, additare la strada: per prender cammino, prender strada, anche stradare.

Instumgà, agg., stomacato: Instumgàr, stomacare.

Insturni, agg.. stordito, sbalordito, imbalordito: per seccato, stanco, annojato...

Insturniment, sost, stordimento, sbalordimento, stordigione: per noja, fastidio, e importunitá, seccatura.

Insturnir, imbalordire, storedire; per seccare, importunare, e torre gli orecchi, annojare.

Insuja, voce bassa, add., lo-

nsuiat voce hassa, in

Insujar, voce bassa, infangare, affangare, bruttar di fango, lotare.

Insulfanà, add., inzolfato, insolfato, zolforato, solforato, inzolforato, insolforato, solfato, zolfato: per alterato, stizzito, arruffato, sdegnato, turbato.

Insulfanadura, sost., inzolfatura, zolfatura, solfatura.

Insulfanar, zoffare, solfcrare, insolfare, inzolfare, insolfare, inzolfare.

Insulfanars, alterarsi, arricciar il naso, arruffarsi, turbarsi,

commoversi, e stizzirsi, adegnarsi, incollerirsi, yu-

nir la mosca al naso.

Insuniar, sognare.

Insunni, esser insunni, esser addormentaticcio, mezzo addormentato, dormiglioso, sonniglioso, sonnacchioso, sonnolento, indormito; e esser tra la veglia, e'l sonno.

Insuniar, sognare.

Insuppar, ) inzzuppare, inti-

Insuppir, ) gnere.

Insurdir, assordare, insordire.
Intabarar, ammantellare, coprir con mantello.

Intaj, sost., intaglio.

Intajadura, sost., intagliatu-

. ra, intagliamento.

Intajadur, sost., intagliatore.
Intajar, intagliare: per accorgersi, conoscere, imprendere, capire, sentire, vedere, cogliere, apprendere, avvedere, intendere.

Intanabusar, occultare, celare, nascondere, appiatta-

re, riporre.

Intapp, rincappo, intoppo, inciampo, impiglio.

Intardar, tardare, indugiare, ritaldare, trattenersi,

Intarlisar, v. infaltrir. Intarmezz, intermedio, inter-

mezzo.

Intarsiador, intersiatore, quello che intersia, o commette insieme diversi pezzetti di legname di vari colori. Imarsiar, intarsiare, commettere insieme diversi pezzetiti di legname di vari colori.

Intartajàr, tartagliare, balbettare, balbottire, balbuz-

Intarvgnir, intervenire, ritrovarsi presente: per accade-

re, avvenire, intervenire.

Interessà, agg., interessato, chi cerca soltanto il suo utile, e comodo, senza aver riguardo all'altrui: per interessato, chi ha interesse in qualche negozio; e il verbo interessare.

Intermezz, intermezzo, inter-

medio.

Intingul, intingolo, manicaretto, nel quale si può intingere, e guazzetto, saporetto, e piccatiglio.

Intestà, add., intestato, ostinato, incaponito, ca-

pone.

Intivar, cogliere, colpire: per accoccarla, ficcarla, il fare qualche danno o beffa a qualcuno, e aggirare.

Intopp, intoppo, incappo, inciampo, impiglio.

Intorzdura, sost., torcitura.
Intorzdura, sost., torcitura.
Intorzdr, intorcere, torcere,
attorcigliare, torcigliare,
attorcigliare, avvoltichiare:
per attoncigliare, roncigliare, e dicesi della serpe,
quando percossa si torce in
se stessa, si dice pure del-

la coda del cane, porco, leone, od altro animale, quando essi la ritorcono.

Intraplar , v. impgnar .

Intraversà, add., grosso, membruto, e pingue, grasso : per intraversato, posto attraverso .

Intraversar, intraversare, porre a traverso, o di traverso. Intravga, add., attrappato, dicesi di una infiammazione cutanea del petto, e sue vicinanze ne' cavalli, e simili, dal freddo umido. Intravgadura, sost., attrappat-

tura, attrappamento.

Intravgar, attrappare, e attrapparsi, sorta di male, che viene a' cavalli, e simili.

Intravgnir, voce bassa, accadere, avvenire, intervenire : per intervenire , esser presente.

Intropigh, voce bassa, idropico.

Intropisia, idropisia?

Intuppà, add., intoppato, inciampato.

Intuppar, intoppare, inciam-

pare .

Inturbdirs , rabbruscarsi , dicesi del tempo quanto si turba : per intorbidirsi, intorbidarsi, farsi torbido.

Inturtujà, agg., intorticcia-

to, intorto.

Inturtujar, intorticciare, intorcere, torcere, attorcigliare, attortigliare, tortigliare, avvolticchiare.

Invarnisà, add., invernicato,

inverniciato.

Invarnisadura, sost., invernicatura, inverniciatura.

Invarnisar, invernicare, inverniciare, vernicare, verniciare.

Invchì, ald., c schiac., invecchiato.

Invchir, c schiac., invecchiare. Inviada, sost., invío, avviamento .

Inviada, tor l'inviada, prender l'invío, inviamento: per prender la corsa.

Invidar, chiudere, o serrare la vite, o chiocciola: per invitare, fare invito.

Invischiar, inveschiare, invescare, impaniare, e invischiare, inviscare.

Invision, fantasía, immaginazione, immaginativa.

Inucà, v. innucà.

Inucars, v. innucars. Invlar, v. avlar.

Invluppar, avviluppare, far viluppo, abbattuffolare, confusamente avvolgere: per inviluppare, rinvolgere, involgere, avviluppare, avvolgere .

Inumbrirs, farsi ombra, farsi paura, spaurirsi, adombrarsi , inombratsi .

Inumdir, inumidire, umettare, umidire.

Inurbir, acciecare, accecare, vale in più sensi.

Inuriigar, orricheggiare.

Invudirs, voce bassa, far voto, votare, coll'o stretto, Invujar, invogliare, e invogliarsi.

Invulid, add., involto, involuto: per involto, sost.; cose ravvolte assieme.

Invultadura, sost., involtura, involvimento.

Invultar, involtare, involgere.

Inuzzir, v. uzzar.

Inzacula, adt., impilaccherato, zaccherato, zaccheroso, inzaccherato.

Inzaculàr, impilaccherare, zaccherare, inzaccherare.

Interscato, inciampato, intrescato, inlacciato, incespicato, incespito, avviluppare i piedi in cespugli, e intrigato, imbrogliato, impacciato: per piantato nel fango, lezzo.

Intaplàr, inciampare, intrescare, incespare, l'avviluppare i piedi in cespugli, e intrigare, imbrogliare, impacciare: e intoppare, incappare, si dice del parlare, ed in sign. neut. pass.: per piantare o piantarsi nel fango, o lezzo, impantanare, e impantanarsi, dare o entrar in un pantano,

Inzegn, ingegno.
Inzgnars, ingegnarsi, far di
ligenza, affaticarsi, ado.

prarsi.

Integrer, ingegnere.
Integros, add., ingegnoso.
Interacchià, add., e schiac.,
inginocchiato.

Inquechiada, c schiac,, inginocchiata.

Inznucchiar, c schiac., inginocchiare.

Inznucchiatori, c shiac., inginocchiatojo.

Inzuccà, add., dinoccato, dinoccolato.

Inzuccada, sost., capata, dinoccolata, dinoccata, percossa di capo: per attestata, cozzata, percossa di testa con testa.

Inzuccar, dinoccare, dinoccolare, e ammaccar le nocche, e dinoccarsi, cet.

Inquecars insiem, attestarsi, accozzar testa con testa.

Inzuppì, add., inzoppato, divenuto, o fatto zoppo.

Inzuppir, azzoppate, divenir

o far zopps.

18

Istà , estate , state , està .

La, la, alle volte è pronome, alle volte è articolo.

Là, là, avv. di luogo. La, ella, e questa, quella,

essa, pron.

Lacchett, lacchetta, anca.

Ladin, add., leggiero, e svelto, snello, e pronto, destro, sciolto, spedito; per corrivo, corsivo, facile, sciolto, spedito: per spendereccio, che facilmente spende: per liscio, levigato; per tenero; per uguale, eguale.

Laga, solco.

Lagar, far la laga, far solco con l'aratro, solcare. Lagarmar, e lagrmar, lagri-

mare.

Lagrma, lagrima, lacrima.

Laguzzin, aguzzino, colui che
ha in custodia gli schiavi.

Lambreccia, c schiac., embrice.

Lamp alla gabana, e simili, lembo, falda; e falda, dicesi a quella parte del cappello, che fa sollecchio.

Lampadàr, lampanajo, lampadajo, che fa le lampade,

Lampda, lampada, lampana.

Lampzament, sost., lampeg.

giautento, lampeggio, e

lampo.

Lampzar, balenare, lampeg-

giare, lampare.

Lancuza, ancudine, incudine, incude.

Langoria, cocomero, cucu-

Languriar, cocomerajo, ven-

Languriara, cocomerajo, cucumerajo, terreno piantato
di cocomeri.

Lanti, add., languidito, illanguidito, spossato, slenato, languente, mancante

di forze, di lena, oppresso dall' inedia.

Lantir, languire, illanguidire, sfinire, sfinirsi, mancar di lena, di forza, di vigore per l'inedia, per fame, cet.

Lantision, sost., inedia, sfinimento, mancanza di lena, di vigore, languidezza.

Lattuari, elettuario, eletto-

Lanza, lancia.

Langetta, lancetta: e lancetta, dicesi quel ferro, o simile, che mostra le ore negli orivoli da sole, dicesi anche stilo, gnomone.

Lanzol, o larga, lenzuolo.
Lapislazzuli, lapislazzolo, lapislazzoli, lapislazzari, pietra preziosa.

Largura, sost., largura, spaziositá, grande spazio, e aper-

tura, scovertura, scoperta.

Lasagnon, o stretta, agg. lasagnone, bietolone, scipito, da niente, di niuna considerazione.

Lasena, ascella, e ditello, e nel num. plur., ditella, e ditelle .

Lasi, sost., opportunità, comodo, tempo, agio.

Lassar, lasciare: lassar in ass, lasciare in asso, in nasso, nelle secche, sulle secche .

Lassat, sost. lascito, lascio, legato fatto per testamento. Latt d' figh , latifficio .

Lattarola, poppatojo, e volg. latteruola, strumento da trat latte dalle poppe, anche latteruolo.

Latemiell, lattimelle.

Latton, vdel latton, e simili, lattonzo, lattonzolo, bestia vaccina d' un anno indietro.

Lattum, lattime, male, che viene nella superficie del capo de' bambini.

Lavach, c schiac., v. pacciara. Lavada d' campanel, riprensione, rinfacciata, rimprovero, e bravata, sbarbazzata, e strappazzata, sgridata, spellicciatura.

Lavada d' campanel, dar na lavada d' campanel, tiprendere, sgridare, e bravare, sbarbazzare, strappazzare,

spelicciare.

Lavaman, lavamane, arnese con tre piedi, sopra cui posasi la catinella per lavarsi le mani, e trepiè: per catino, catinella, ove lavansi le mani.

Lavel, e larga, lavatojo, luogo dove si lava, e lavaniani, acquajo.

Lavezz , laveggio .

Lavaracchiar, c schiac., lavoracchiare.

Lavurador, v. mzadr.

Là zo, o stretta, avv., la giù, colaggiù, colá, laggiù, laggiuso.

Laz, z dolce, sost., aggio, vantaggio nel cambio, o in

altro contratto.

Lazz, sost., laceio, calappio, lacciolo: per geto, correggiuolo di cuojo, e simili, che si adatta per legame a piè degli uccelli.

Lazza, acia, accia.

Lazzarra, laccio, calappio, tagliuola, allacciatura.

Lazzarra, far o metter la lazzarra, allacciare, lacciare, accalappiare, ingalappiare, incalappiare, tendere il laccio: esser in tla lazzarra, essere nel laccio, nel cae lappio, essere allacciato, cet. LE

Lech , e stretta , utilità , utile, vantaggio, aggio, interesse, frutto, e avanzo,

civanzo, e comodo. Ledra, v. ellara.

Leggili, sost., leggio.

Lengua d' vacca, bardana, erba.

Lerz, add. lercio, sporco. Les, e stretta, agg., logoro. Lesca, esca.

Lesna, lesina, sost.; per spilorcio, avaro, sordido, e lesina.

Lezza, lezzo, fango.

Liadagh, lugliatico, cosa che viene nel mese di Luglio. Lindga, lugliatica, sorta d'uva.

Licch, c schiac., leccio, alb. Liccarda, ghiotra, leccarda, regame di forma bislunga, che si mette sotto l' arro. sto, quando si gira.

Lie, voce bassa, lei, ella, quella: e lui, egli, quello,

pron.

Ø

CZ

Lieva, lieva, strumento per 🛮 levare le botti .

Lievra, lepre.

Liga d' ferr, e simili, cerchio, ecrchictto di ferro, o d'altro.

Ligà, add., legato.

Ligadura, sost., legatura. Ligamb, becca, cintola, cinta, cintola, cinto.

Ligar, legare.

Ligazza, legaccia, ligaccio, legacciolo, legame, cosa che serve per legare: legac2 cia, o cintolino delle calzette .

Ligor, e liguor, v. algur. Lillon, add., lellone, tentennone, tardo, pigro; per tozzo, tartuffo, tangoccio, scimunito.

Limbel dla porta, fnestra, o simili, imposta, e incassa-

Limona, erba limona, melis. sa, erba.

Lingual da carr, e simili, dentale, lingua.

Linguetta alla lum, luminello, quel piccolo anelletto, dove s' infila il lucignolo. Lingol, lenzuolo.

Lira, libbra.

Liss, liscio, pulito, spianaro, agg.: per liscezza, pulitezza, e liscio, sost.: per lubrico, sdrucciolevole, liscio, e lubricità, liscezza.

Lissa, e, g., viver, andar alla lissa, e simili, vivere alla buona .

Lissar, lisciare, spianare, pulire .

Lissadur, sost., liscia, stromento per lisciare.

Liscia, ranno, rannata; le voci poi lissia, liscia, lisciva, lasciva, non sono in uso .

Litghin, add,, litigante beca

calite, accattabrighe, brigante: brigatore.

Livrar, voce bassa, finire, por fine, termine, terminare, compire, ultimare.

Lizz, liccio, sorta di filo

Lizzadur, licciaruolo, voce de' tessitori.

Lizzadura, armadura, tutti i licci ordinati per tessere.

LO

Loce, o stretta, pula, guscio del grano, e lolla, loppa, e lomb. Iocco.

Lodula, allodola, uccello. Lodula con la caplozza, allodola cappelluta, uccello. Loi, o stretta, loglio, gio-

Loi, o stretta, loglio, gio-

Loica, sost., tardezza, allentamento, flemma, lentezza nel favellare e simili, e melensaggine; per voce, suono, canto seccante, stucchevole, nojoso, fastidioso, e strascieo di voce, canto, e simili; cantare, favellare con lo strascico, si dice di chi o troppo allunga le vocali, o ribatte le sillabe.

Lonza d' carn , lonza .

Lorgna, sost., malinconía, tristezza, ipecondria, noja, fastidio: per debolezza, fiacchezza, snervamen-10; per loica v. Lot, zolla, gleba: per fango, loto: zolloso, pieno di zolle, e glebe.

Lov, o stretta, lupo: Pertga dal lov, v.

Lova, sing., e lovi plur., lupa: e lupe, plur., fem. Loza, z dolce, loggia.

> LU egli, quello, il m**e**

Lu, lui, egli, quello, il medesimo, pron.

Ludria, otre, otro, e lomb. ludria; gonfiar l' otre, vale mangiar, e bere lautamente.

Lugà, agg., allogato: per assesso, occultato, nascosto, appiattato, riposto, nascoscoso.

Lugàr, allogare, mettere in luogo checchesia; per nascondere, occultare, mettere in luogo nascosto. sofficare, appiatrare, celare, riporre, e in sign. neur. pass. rincantucciare, incantucciare, nascondere in un cantone.

Lugla, ugola, uvola. Lu, lui, egli quello, il me-

desimo, pron. Lui, Luglio, mese.

Lujà, adl., logliato, allogliato: loglioso, che ha del loglio, e logliato, allogliato.

Lujar, logliare, allogliare. Lum d' rocca, allume di rocca, Lumaga, chiocciola, e lumaca. Lumagar, cercar chiocciole, o lumache.

Lumagott, lumacone ignudo. Lumatagh, mucido, odor cat-

Lumatagh, saver da lumale tagh, saper di mucido:

Lumbris, lombrico, verme. Luminari dla cà, e simili, lanterna, apertura nel tetto, e abbaino.

Lun , Lunedì , giorno .

Lungagna, add., lungagnola, molto lungo: per sparlungon v.

Lungagnon, add., molto lun-

Lungar, v. allungar.

Lurgnon, agg., sornione, susornione, dicesi di chi tiene in se i suoi pensieri: per tampellone, scimunito, dappoco, goffo, templone, per sorbone, dicesi di uomo cupo, e che tutto intento a propri vantaggi procura segretamente, e accortamente di conseguirli.

Lus, luce.

Lusar, lucere, risplendere, e fiammeggiare.

Lusent, add., Jucente.

Luserton, lucertone, lucerto-

Lusor, soste, luce, chiarore,

splendore, lucidezza, lucidità, risplendimento, splendimento.

Luvariis, sost., loppolo, e
lomb. lovertise.
Luvin, lupino, frut.

Luvin, lupino; frut.
Luzz, luccio, pesce.

MA

Macca, macca, abbonidanza.

Maccadizz, sost., ammacaticcio, ammaccamento, ammaccatura.

Macchiar, c schiac., macchiare; per immacchiare, nascondere nella macchia, e im-

macchiarsi.

Macchion, eschiac, macchione, macchia: per cespo, cespuglio, mucchio d'erbe, o di virgulti, e simili.

Maddor, e stretta, mietitore.

Madersella; malfatta, errore
commesso nel tessere, nelle calzetta, e simili.

Madon, o stretta, mattone, pezzo di terra cotta: per zolla, gleba.

Madonna, suocera.

Madregna, matrigna. Madreida, madrevite.

Magagna, magagna, maccatella, difetto, mancamento.

Magagnar, magagnare, guastare.

Magaloss, o larga, sost., malescio, si dice della noce guasta, e di peggior qua-

I 2

lità: per malsano, gua-

sto, agg.

Magari, avv., dio voglia, dio volesse, volesse il Cielo, voglia il Cielo: per certamente, senza fallo, sicuramente, e sì, di, o da dovero, sì bene, senz'altro, già.

Magnacarta, storcileggi.
Magnador, agg., mangione,
mangiatore, abboccaro, e

parassito.

Magnada, mangiata, corpac-

Magnadora, mangiatoja.

Magnan, fabbro: per magnano, e chiavajuolo, quelli che fa le serrature, e chiavi, e toppalacchiave: per ramiere, quel che lavora il rame.

Magnapan, agg., mangiapane, uomo disutile.

Magnàr, mangiare, magnare, verbo: per mangiare, cibo, vivanda, sost.

Magnar a strazza bissacca, mangiare alla sfuggita, in fretta, e mangiare in pugno, vale mangiar poco, e in fretta.

Magnar il paròl, cincischiare, cincistiare, smozzicare le parole, v. paròl.

Magnarazz,) cibaccio, cibo Magnaruzz,) cattivo, malfatto. Magnon, agg., mangione, mangiatore, abboccato.

Magunar, ammassare, pressare, ammucchiare.

Mai, sing., e plur., maglio, e magli plur. sost.

Mai, sost., majo, quel ramo d'albero, o simili, che si pianta, la notte del primo di di Maggio avanti l'uscio delle innamorate, o avanti altri.

Maja, maglia della rete.

Maitinada, mattinata, il cantare, e suonare all'aperto
il sul mattino, o avanti
la casa dell'innamorata, o
d'altri: per serenata, il
cantare e suonare come sopra nella notte: per tempellata: per beffa, scherno,
irrisione, dileggiamento.

Mal, fars mal, sconciarsi,

Mal, fars mal, sconciarsi, sperder la creatura, abortire, abortare.

Maladuzz, agg., ammalaticcio, malaticcio, cotticcio. Malavisch, c schiac., altèa,

erba, e malavisco.

Malbià, guai, guajo, come e. g. guai a te.

Mal caduc, malcaduco, epilessia: epiletico, chi patisce l'epilessia.

Malcipà, add., malmesso, malmenato, stazzonato, scompigliato: per sconciato, guasto, rovinato, consumato, sfracellato, opprese

so, pesto: per intriso, bruttato, sozzo, sporcato.

Malcipàr, malmenare, stazzonare, scompigliare, brancicare; per guastare, sconciare, rovinare, mandare a
male, e consumare, rompere: per battere, percuotere, pestare, fracassare,
sfracellare, opprimere: per
imbrattare, intridere, bruttare, sozzare, sporcare,
inzavardare, insozzare, lordare, imbrodolare, macchiare, e in sign. neut. pas.
imbrattarsi, cet.

Malcott, e stretta, agg., malazzato, malaticcio, ammalaticcio, tristazzuolo, tristuzzo, magagnato, infermiccio, faticcio, tristo, incatorzolito, stare o essere tra letto, e lettuccio.

Malgàr, sost., sagginale, gambo del formentone.

Malghett, sagginella.

Malià, add., affatturato, affattucchiato: per incaturi v.

Maliàr, affatturare, affattucchiare, far malía, ammaliare, affascinare: arrabbiate, dicesi del terreno, che per esser lavorato molle, o umido, si è guestato: per incaturir v.

Mamlon, agg., o stretta, affabile, piacevole, piacente, compiacente, docile, dolce, grazioso nel parlare, e trarrare, manieroso, blando, correse, socievole, trattabile, facile, benigno, urbano, buono: per ciurlo, tartuffo, dalcione, balocco, tangoccio, v. maratuf.

Mamma, mamma, madre. Mammuzza, mammuccia.

Man, mano: per suolo, si dice parte di mercanzie, di grascie, e simili, poste in piano, l'una sopra l'altra, e mano.

Man arvessa, man rovescio; rovescione, e guanciata.

Man mancina, mano manciana, sinistra.

Manazza, manaccia.
Managh, manico, capolo.
Managh dla spada, elsa, elso.
Managh dal piò, stiva, manico dell'aratro.

Mancada, v. smancada.
Mancipar, v. Malcipar.
Manchiunador, c schiac. v.
minchiunador.

Manchiunar, c schiac., v. minchiunar.

Mandas, v. mantas.

Mandria, mandra, mandria proquojo, ricertacolo pel bestiame, e congregamento di bestiame.

Mandriar, mandriale, custode della mandra, e mandriago: e armentario. Mandritta , mano dritta , destra .

Mandsa, v. mantsa.

Mandula, ammandola, mandorla.

Mandular, mandorlo, albero, e ammandolo.

Mandulat, mandorlato.

Mandulina, andar in brod d' mandulina, andare brodetto, provare grandissimo piacere, e gioire, solluccherare, solleccherare, intenerire: per andar in amore.

Manella, sost., manella, manata, manipolo: per fastello, manna, fascetto.

Manevul, agg., pastoso, trattabile, maneggevole, molle, maneggiabile.

Manezza, manica, e manicotto.

Manga, manica.

Manganar, manganare: per legare fortemente, stingere: per manganajo, quello, che

mangana tele, sost.

Manganell, randello, bilia, baston corto, e alguanto piegato, che serve per istringere, e serrar bene le funi, colle quali si legan le somme, e cosa simile: per bast ne semplicemente, e randello.

Mangozz dal giustacor, e simili, manicottolo, mani-

cotto .

Mangozz, manicotto, manicorrolo, guanto, arnese per guardar le mani dal freddo. Manilli, smaniglie, braccialetti : maniglie : per fer. mezze .

Manizzin, manichino, mani-

Mannà d' furment, e simili. manna, fastello, fascetto, manata.

Mannara, mannaja, accetta,

Mannaiada, mannajata, colpo di mannaja.

Manopula, e manopul, plur., manicotto, manicottolo, guanto, arnese per guardar le mani dal freddo.

Mantas, mantice, folle. . Mantegn, e stretta, ) appog-Mantien, gio ,

sostegno, ritegno. Manez, sost., e stretta, z dole

ce, maneggio.

Manisa, mantice, folle.

Mantsin, piccolo mantice, manticino.

Manval, manovale.

Manvà, voce bassa, agg., ammanito, apprestato, apparecchiato.

Manvar, voce del contado, apparecchiare, allestire, ammanire, apprestare.

Manvella, manovella, lieva. Manvin, dida manvin, migno. lo, il piccolo dito sì della mano, che del piede.

Manz, manzo.

Manza, giovenca, vacca giovane, che non è stasa ancor coperta per vacca.

Manzador, o stretta, maneg-

giarore .

Manzar, maneggiare.

Mar, amaro, sust.; e amaro, add.

Maragnar al furment, e simimili, ammucchiare insieme alquanti covoni nei campi, prima di condurli nell'aja, abbicare, far le biche.

Maragnol d' furment, o cavas jon, bica, mucchio di alquanti covoni, che si fa ne campi, prima di condurli nell' aja .

Marasca, marasca, ammarasca, ammarina, e lomb., marena, frutto.

Marasca, marascar, alb., marasco, ammarasco, amarino, alb.

Marassandula, salamandra. Marascale, maniscalco, maliscalco, vererinario.

Maratella, sost., e larga, quantità, copia, molto, moltissimo, e marame.

Maravie, e stretta, maraviglia, meraviglia.

Marc dla stadiera, e simili,

contrappeso.

Marchsetta, marcasita, marchesica,

Mareecia, c schiacciata, maremma.

Marell, vin marell, e larga; acquarello, vinello, claretto. Margaritin, margheritina, fiore noto.

Mari, marito.

Maridà, add., maritato.

Maridar, maritare, e maritarsi.

Maridazz, maritaggio, matrimonio.

Marletta, saliscendo, saliscendi, e lomb. saltarello: nottola : dicesi del saliscendo di legno.

Marlett, e marlitt, merletto, merlo, e lomb. pizzo. Marlett, far i marlett, mer-

lare, far merletti .

Marmurin, scarpellino, quelli, che lavora le pietre con lo scarpello.

Marocca, cosa cattiva, guasta, e marame, sceltume, scogliticcio, e faloppa, voce lomb.

Mart, e marti, Martedì, gior. no della settimana.

Martell da porta, martello, e campanello, o campanella, dicesi se è fatto a foggia di anello.

Martlett, tralcio di vite, che si pianta per germogliare; barbatella, magliuolo, e si dice anche dei ramicell**i** d'albero, e simili.

Martlina da azzalin, fucile da archibuso, e simili.

Martuff, agg., ciutlo, carcioffo, barbalacchio, cionno, sciatto sciamannatto, cacacciano, dolcione, scimunito, grossolano, tangeccio, rozzo, tozzo, balocco, babbione, babuasso, baggeo, baggiano, lavaceci, quadro, e bestia quadra: piacciantéo, uomo spregevole di persona, e di mente.

Martur, mattora, martoro, animale.

Maruce, giovenco, manzetto: e vitello, manzetto: e vitello, birracchio, cioè vitello dal primo al secondo anno.

Marz, agg., marcio, putrido, fracido, fradicio: per Marzo, mese.

Marza, marcia.

Margana, fitta, terreno, che facilmente cede sotto de' piedi, e fonda: per buca, e fondo, profondo.

Marzar. verbo z dolce, ama-

reggiare .

Marzar , z aspra, sost., merciajo, chi fa botrega di mercería, e merciajuolo.

Marzar, z aspra, verbo, marcire, putrefare, corrompere: e putrefarsi, marcirsi,

Marzarie, mercería, cose pertenenti al vestito.

Marzarol, e marzarò, plur.; marzajuolo, marzuolo, marzolino, di Marzo.

Marzol, marzuolo, di Marzo. Marzum, marciume, fracidume, fradiciume, fracidezza, putridame, putridume. Masar, macero, maceratojo. Masarà, add., macerato.

Masarar, macerare.

Mascalzon, add., mascalzone, cattivo, malaugurato, tristo.

Mascarin, sfacciato, dicesi de' cavalli, e simili, che abbiano in fronte una pezza bianca, o neta.

Maschia, vin masehia, schiac., v. mrell.

Maschiar, c schiac., mischiar.

Masdar, v. msdar.

Masegna, macigno, masso,

sasso grande.

Maslar, dent maslar, dente mascellaro, molare . I denti si distinguono in tre ordini, cioè, incisori, canini, e mascellari, o molari : l'ultimo di questi, che nasce da 25. a 30. anni, è chiamato, dente della sapienza.

Maslon, o stretta, v. smaslon. Masna, macine, macina. Masnà, add., macinato, e macinata.

Masnada, macinata, quantità di cose macinate in una o sola volta.

Masnadura, macinatura, macinamento; per mulenda, e molenda, il prezzo, che si paga della macinatura al mugnajo.

Masnar, macinare:

Massa, massa, gruzzo, cumulo, congerie, mucchio,
adunamento: per letamajo.

Massajon, o stretta, ammasso, ammassamento, e massa.

Mastella da ignir al vin al

Matarell, bacchio, bastone, e randello.

Mattana, add., si dice di persona gioconda, allegra,
burlevole, gioviale, faceta, amena, lepida, grazio2a, piacevole: per agget.
di persona bizzarra, capricciosa, phiribizzosa, girellaja, cervellaccia, cervellina, fantastica, stravolta,
stravagante.

Mattana, vgnir o saltar la mattana, aditarsi, incollerirsi, stizzirsi, andare, o montare, o salire in collera, venir o montar la stizza, o l'umore, pigliar il broncio: per far mattezze o pazzíe, folleggiare: per MA 137

farsi faceto, lepido burlevole, o pigliar le facezie, le lepidezze: per farsi bizzarro, stravagante, ghiribizzoso, imbizzarrire, stravolgersi, fantasticare, ghiribizzare.

Mattarell, add., matterullo; pazzarello, pazzerello.

Mattieri, far dil mattieri, folleggiare, far pazzie, impazzire, far mattezze, pazzeggiare.

Mattieria, follia, pazzia, forsennataggine, forsennatezza, matteria.

Maz, Maggio, mese.

Mazadagh, maggese, maggiatica, campo lasciato voto per seminarlo l'anno vegnente: stoppie, diconsi quei terreni, che si lasciano in riposo, e si seminano ogni due o più anni, i quali terreni diconsi in Ferrar. mazadagh.

Mazurana, majorana, erba,

maggiorana.

Mazz, mazzo, quantità di cose insieme unite: mazzo di fiori, d'erbe cet., e mazzo zochio, ma prop. dicesi de'capelli legati tutti insieme: ammazzolare, far mazzi, dieesi de'fiori, d'erbe, cet.

Mazz, maglio, strumenro di legno in forma di martel-

lo, ma di molta maggior grandezza.

Mazza, mazza, martello grande di ferro: per bastone nodoruto, grosso, e ferrato, e mazza, clava.

Mazza dal camin, fummajuolo, fumajuolo, rocca del cammino, e torretta.

Mazzapiegur, v. striccacuor. Mazzar, ammazzare, uccidere: per macellare, l'uccidere che fanno i beccai le bestie.

Mazzicocca, v. mazzicocla.

Mazzètt, o mazzol, v. g. d'fior,
d' frut e simili, ciocca, dicesi di frutte, fiori, foglie,
quando molte nascono insieme, e sono atraccate
nella cima de' ramicelli: per
mazzo, come mazzo di fiori, cet.

Mazzicocla, e mazzola, materozzolo, capocchia, caperozzolo, mazzocchio, che è in cima, o in capo del bastone, e capo degli spilli, e simili: per cucuzzolo, estrema sommità di checchesia.

Mazzol, mazzo, mazzuolo, mazzetto, quantità di cose insieme unite; ammazzolare, far mazzi, dicesi de fiori, d'erbe cet.; per mazzapicchio, martello di legno.

Mazzola, v. mazzol: per maz-

zicocla v.

Mdaja:, medaglia. Mdaina, medaglietta, piccola medaglia.

Mdajon, medaglione.
Mdanda, sost., mietitura.
ME

Medagh, sost., medico.

Medagh, sost., assenzo, assenzio, erba nota.

Medguzz, mediconzolo, medico di poco valore.

Mei, meglio, più bene, comparativo, avverb. meglio, nome comparativo: e migliore, più buono.

Melga, mellica, melica, saggina, meliga, melliga. Melghett, sagginella.

Mena, voce bassa, avv., allora, in quel punto, in quell'istante, in quel momento, in quel tempo,

Mendadura, rassettatura, rassetto, acconciatura, racconciatura, racconciatura, acconciamento, acconciamento, inacciatura, rimenda, e rimendatudatura, rimendo.

Mendar, o dar o far na mendadura, inacciare, rassettare, racconciare, acconciare, assettare, e mendare; rimendare poi è il ricucire le rotture de panni, cet,

Mercur, mercoledi, mercordi.

Merda dli urecch, cerume, quella materia gialliccia, che si genera nelle orecchie. Meschiar, c schiac., mischiare, meschiare, mescolare,

mescere .

Mescula, mestola, cazza, e ramajuolo, ramajolo.

Mesculada, mestolata.

Mesculin, mestolina nicco

Mesculin, mestolina, piccola mestola, e mestolino. Mesculon, mestolone.

Mezz di, mezzodì, mezzo giorno, merigge, meriggio: Mezz cott, add., mezzo cotto, incotto: per malcott v. Mezz indurmanza, add., addormentaticcio, niezzo ad-

dormentaticcio, niezzo addormentato, sonnacchioso.

Mi, questa voce con l'aggiugnervi gli articoli corrispondenti serve a tutti i casi, io, me, cet.

Miar, migliajo; e miara plur.;

🕛 migliaja .

Miarina, migliarola, piccola palla di piombo, che si usa per caricar archibusi.

Miazza, migliaccio, specie di vivanda.

Micrania, emicrania, micrana. Mié, con l'e stretta, mio, di me.

Mié. con l'e stretta, sing., . e plur., miglio, sing., e miglia, plur.

Mieda, o cavajon d' furment,

sost., bica, barca, pagliajo di grano, massa di covoni, che suol farsi nell' aja.

Miedar, mietere.

Minchiunador, c shiac., schernitore, minchionatore, sriaziatore, dileggiatore, beffatore.

Minchiunadura, c schiac., minchionatura, dileggiamento. Minchiunar, c schiac., minchionare, far la faufarina, strazieggiare, schernire, prender diletto, dileggiare, beffare, burlare: per accoccarla, far qualche danno o dispiacere o beffa a qualcuno; e truffare, gabare, garabullare, aggirare.

Minga, avv., mica, miga, no, no sicuramente.

Mingunar, v. smingunar.
Minuzia, bagatella, coserella,
cosettina, e minuzzo, minuzzolo, cosa da poco,
minuzia.

Minzunar, voce del contado, imentovato, far menzionare, e menzionare, menzonare. Mio, miglio.

Mior, migliore, e meglio.

Miorament, sost., miglieramento: per anguilla gros-

sa, anguillone.

Miorar, migliorare, meglio-

Miott, gialletto, sorta di pa-

Mirabulan, o rustican, mirabolano, frutto noto.

Mirasol, girasole, pianta nota. Misar, agg., pigro, poltrone, duro, neghittoso, misero.

Missiar, mischiare, mescolare: per mestare.

Mistar, voce bassa, maestro. Mistra, maestra.

Mistranza, maestranza.

Miu, miglio, sorta di biada minuta.

ML

Mlens, agg.,) prosone, me-Mlensi, ) lenso, milenso, flemmatico, chi parla adagio.

Mlensia, melansaggine, melensaggine, lentezza, flemma, tardezza nel favellare: e il verbo prosare, il parlar lento, e troppo adagio.

Mlim, v. mlum.

Mlina, add., sputazucchero, dicesi di persona, che nel parlare spiri o finga dolcezza.

Mlon , mellone .

Mlum, melume.

Mluma, agg., guasto dal me-

Mlunar, venditor di melloni.
Mlunara, mellonajo, luogo
piantato di melloni, e
mellonaja.

MN

Mnadura dil man, cet., nodello, congiuntura, che attacca le gambe a' piedi, e le braccia alle mani, e giuntura, menatura, articolazione. Mnar al cul caminand, culeg-

giare.

Mnin, mucino, muscino piccolo gattino: per gatto semplic.

Mnina, muscina, mucina, piccola gattina: per gatta

semplic.

Mnucaja, piccole monete, e figur.minuzzame, minutaglia: per denaro, danaro, peculio, cumulo di denaro: per minuzzoli, pezzuoli, pezzi, pezzetti, e minuzzame, minutaglia, e pezzame, rottame.

Mnud, add., minuto: per

sottile.

MO

Mo, mo, questa voce general. è riempitiva, che nulla per se significa: in qualche caso poi può dirsi voce d'esclamazione, o d'ammirazione, e vale quanto oh, ohi, oi, ohimè, ohimè.

Moca, denaro, danaro, denajo, danajo, peculio, facoltà, ricchezze: per uomo facoltoso, pecunioso, divizioso: vale per agget. d'uomo astuto, destro, furbo, fino; vale per agg.

MR 141

d'uomo finto, fittivo, simulato, contraffatto, simulatore, fingirore, che fa la gatta morta, mozzina, gattone, volpe: vale per agg. d'uomo audace, barattiere, temerario, cattivo, frodolente, viziato, malvagio, brigante, tristo, perverso, accattabrighe, feccia della plebe, fino.

Moce, mozzo, mozzato, di-

mozzato, agg.

Moce, restar moce, o stretta, restare, o rimaner attonito, stordito, confuso, sopprapreso, sorpreso, sopraffatto, stupefatto, stupidito; ed i verbi, stupidire, stordire, stupidirsi, stordirsi, stupirsi.

Mocul, tirar un mocul o di mocul, v. smuclar.

Mogna, gatta mogna, gatta morta, mozzina, gattone, astuto, furbo, agg.

Moi, con l'o stretto, madido, bagnato, molle, agg.: per sost. mollume, bagnamento, e guazzo.

Moi, o stretto, metter a moi, mettere in molle, bagnare. Mol, o larga, allentato, lentato, ammolato, rallenta-

tato, ammolato, raller

Mola da guzzar, pietra da arrotare i coltelli.

Mola d' giazz, banco, tavola

di ghiaccio, pezzo grande di ghiaccio.

Monzar, mungere, mugnere,

emugnere.

Mor, zugar alla mor, giuocare alla mora.

Mora, con l'o stretto, morola, frutto del moro, e mora.

Mors, morso, freno.

Mota, sost., bernocolo, quel rialto, che scappa tallora sopra la superficie delle co-se: per brugnocula v.

Moz, o stretta, z dolce, moggio, misura.

Moz d' terren, moggiata. Mozcova, agg., cedimozzo.

Mozzurecchia, agg., c schiac., mozzorecchi, uomo raggiratore.

MR

Mrell, vinello, acquerello, claretto, vino debole.

Mrolla, o larga, midolla, midollo, medolla sost.

MS

Msada, s dolce, mesata, mese intero.

Mschià, agg., c schiac., mescolato, mischiato, meschiato: per rabbattuffolato, confuso: per mrell vedi.

Mschiar, c schiac., mescolare, meschiare, me-

scere .

Msdar, mestare, mischiare, mescolare, meschiare: per

menare, dimenare.

Msier, e srettta, suocero, padre della moglie, o del marito.

MU

Mucc, v. mocc.

Muccar la lum, smoccolare, levare la smoccolatura dal lucignolo.

Mucchetta, smocolatojo, e lombar, mocchetta.

Mucchiar, ammucchiare, ac-· cumulare : vale per chetarsi, acchetarsi, acquetarsi, e tacere.

Muclon, sost., moccio, escremento, che esce dal naso, e mocolo.

Muclon, agg., moccioso; chi è imbrattato di mocci : talora è voce figurativa detta per ischerno ai fanciulli.

Muclon, aver al muclon al nas, smocciare.

Mudand, mutande, sottocalzoni, bracherte.

Mudion, modiglione, mensola, beccatello .-

Muffi, muffa.

Mussi, agg., mussato, mus. fo, muffolente, e muffoloso, come pane muffato, muffo, cet.

Muffir, mutfare, divenir'muf-

Muggida, sost., muggito, mughio, voce delle bestie bovine; e muggio, muglio. Muggir, muggire, mugghiare, muggiare, voce delle bestie' bovine .

Mujam, parte carnosa, che agevolmente cede al tatto, mollame: per midollo, midolla del pane, cioè quella parte del pane contenuta dalla corteccia.

Mujer, imoglie, consorte, mogliera, mogliere, moglieri, Mujett., agg., molliccio, mol-

liccio, alquanto molle. Mujetta da fogh, molle, o molli : e mollette, mullet. te, piccole molli.

Mujtina da fogh, mollette,

piccole molli.

Mulena d' pan , e simili , midollo, midolla, e molíca. Mulent, vortice, mulinello, molinello, ritroso d'acqua, aggiramento, materia fluida, che si muove in ro, sost,

Muletta, arrottino, arrotatore, e arruotacoltelli, arruotaforbici, e' lomb. moletta; agguzzatore, dicesi di chi fa la punta a' ferri, e si-. mili .

Mulinar, rimolinare, il girare dell'acqua, o vento.

Mulinell, ) burbera, legno Mulinella, ) sopra cui s'avvolge corda per tirar pesi. o per legare, e stringere alcuna cosa : vale per naspo, aspo, arcolajo, e guin-

dolo, agguindolo.

Mulinella, far la mulinella, . girare, volgersi intorno; volgerei in giro, rotare.

Mullà, agg., ammoliato, rallentato, mollato,

Mullar, mollare, ammollate, lentare, allentare, allena. re, e rallentare, rilassare. Mulsin, agg., liscio, pastoso spianato, molle, agget .:per mansuero, docile, abbonacciato, trattabile, affabile, pacifico, agg.

Mulsin, vgnir mulsin, rabbo. nacciarsi, farsi docile, pacifico, trattabile, calmarsi, placarsi, abbonacciarsi, acchetarsi : per far liscio, pastoso lisciare, spianare, render, o far spianata alcuna cosa, liscia, pastosa.

Mumiar, denticchiare, biasciare, biascicare, rosicchiare, il masticare con difficoltá, e stento da chi o non ha denti, o pochi: per masticare, biascicare, denticchiare figur., cioè il sentir male alcuna cosa e sopportarla mal volentieri, e con interna alterazione. Munar, mugnajo, e lomb. molinaro, sost.

Munchin, moncherino, brac-

cio monco.

Mundia, mondiglia.

Muniaga, armoniaca armellino, frutto noto, e armi. nicocco.

Muniagara, armoniaco, albero. -t . .

Muntada, montajo, cavalcatojo, luogo comodo per montar a cavallo e: per montata, e salita.

Muraja, sing., e murai, plur. muraglia, parete, muro.

Murazz, muraccio.

Murazzol, muricciuolo, murello.

Murar, moro, albero noto, · e gelso.

Murat, verbo, murare, far muri.

Murbin, brio, vivacitá, ilaritá, allegria, giovialitá, gajezza, morbino.

Murel d' salcizza, e simili, rocchio di salciccia, cet.

Murel d'anguilla, e simili, rocchio, pezzo, tocco, tozzo: arrocchiare, far rocchi. Murgos, magar murgos, ma-

gro margoso, agget., assai magro,

Muroida, moroide, e morrojde .

Mursgada, ) morsicatura, Mursgadura,) morso, morditura, e morsecchiatura. Mursgar, morsecchiare, morsicare, mordere, assannare, azzannare ; per mordicare , quell' effetto, che fanno le

materie corrosive, e dissecative in sull'ulcere, cet.

Murtal da pistar, mortajo, e mortaro.

Murtalett, mortajetto, e mortaretto.

Murdsin, morticina: per morticcio, add., come carne morticina, cioè di bestia morta di morte naturale; legname morticino, cioè che si è seccato naturalmente, e simili.

Mus, far al mus, far muso, far ceffo, mostrat d'aver per male una cosa, o beffare alcuna, v. sgugnar.

Musara, ) frenello, ordigno, Musarolla ) che si mette al muso degli animali, e museruola, musoliera.

Muscatell, moscatello, moscadello, e moscadella, sorta d'uva, e vino.

Muschin, sost., moscherino, moscino, piccola mosca.

Musina, far musina, accumular denaro, ammucchiare, ammassare, far peculio.

Muslin, moscione, e velg.
mosciolino, moscino, moscherino.

Muson, add., sornione, susornione, si dice di chi tenga in se i suoi pensieri, nè si lascia intendere: per musone, ruvido, torvo, aspro, burbero, agg. Muss, asino, miccio.
Mussa, asina, miccia: per
ubbriacchezza.

Mustacch, sing., e plur., c schiac., mustacchio, basetta. barbigio.

Mustar l' uva, ammostare l' uva, e serve tal voce anche in senso figurato, e pigiare l' uva.

Mustadora, v. mustarolla.

Mustarolla, ammostatojo, legno col quale si ammosta
l'uva; e certo arnese di legno fatto in forma di cassa scoperta al di sopra, con molti piccoli fori, ove si

ammosta l' uva.

Mustazz, mostaccio: far di
mustazz, far una musata,
o far musate, e far bocchi
atto fatto col muso per dimostrar dispiacere, e per
ridere.

Mustazzon, mostaccione, mostacciata, gotata, sost.

Muttir, ammutire, ammutolire, tacere.

Mutria, agg., musone, grave, serio, severo, sostenuto, cacasodo, e susornione, sornione: per duro, cacasodo, sputatondo, aspro, austero: per gravità, sussiego, serierà, sost.: per asprezza durezza, austerità, sustenutezza, sost.

Muzza, v. muzga.

## MU

Muzzar, v. muzgar

Muzgà, agg., mozzato, mozzicato, dimozzicato, troncaro, mozzo.

Muzgar, mozzare, mozzicare, dimozzicare, troncare.

Muzgon, sost., mozzicone, quel che rimane dalla cosa troncata.

Muzgon d'pom, d'per e simili, sost, torsolo, torso. MZ

Mzddar, lavurador, sost., mezzajulo: e mezzajuolo, dicesi di chiunque, con cui abbiasi cosa a comune, e si divida.

Mzol da roda, e simili, mozzo, col primo o aperto, e

barile.

## NA

Nadra, anitra, anetra.
Nadrazz, anitra maschio.
Nanna, nanna, voce de' bambini: per letto.

Nanna, far la nanna, fare la nanna, dormire, voce de'

bambini.

Naranz, melarancia, arancia, frurto; melarancio, alb.

Nasada, sost., fiuto, odoramento, odorazione, annasamento: per rinfacciata, ributto. rabuffo, nasata.

Nasar, annasare, fiutare, odo.

rare, nasare.

Nascundun, e. g. andar, o star d'nascundun, stare o andare di soppiato, di nascosto, di celato, alla sfuggiasca.

Nasett, e nasetta, nasello, ferro che riceve la stanghetta della serratura: per cappio, aunodamento, che tirato da uno de' capi si scioglie.

Nasstar, nastro, fettuccia.

Nausella di tessar, sost., spolo, spuela, strumento da
tessere a guisa di navicella,
ove si tiene il cannello ripieno per uso di tessere:
per navicella, vaso in cui
si tiene l'incenso.

NE

Nebiazz, ebulo, erba.

Neo, neo.

Nerv, nerbo, nervo: nerboruto, nervuto, nerboroso, dicesi di chi ha grossi membri.

Nervadura, nervatura, ner-

Nespula, nespola, frutto.

Nespular, nespolo, nespilo, albero.

Nettadent, stuzzicadenti, dentelliere.

Netturecch', c schiac., stuzzicaorecchi.

Nevula, cialda, ostia.

NI

Nicch, e schiac, nicchia, vo-

 $NI_{:}$ 

glie, o altro per mettervi statue o aitro.

Ninan, sost., voce de' bambini, letto.

Ninin , v. busgatin .

Nizz, agg., livido, vizzo, e lomb. nizzo.

Nizzadura, sost., lividura, lividezza, e mascherizzo, nizzo, nizzatura.

Nizzir, fare, o divenir livido,

vizzo, nizzo,

Nizzóla, nocciuola, avellana, nocella, frutto.

Nizzular, nocciuolo, avellano, albero,

NO

Nominanza, rinomanza, nominanza, fama, grido.

Nos, o stretta, s dolce, noce, frutto : per noce, riogaro, albero spicchio di noce, dicesi di cadauna delle quattro parti, che compongono generalmente la noce stessa.

NU

Nu, noi,

Nvada, sost., nevicata, nevazzo.

Nvar, nevicare, nevare.

Nud, sost., nodo, le congiunture delle dita, del capo dol collo, cet., nodo, e nodi, diconsi quegli interrompimenti, che sono in alcune plante, come canne, e simili: e diconsi pure nodi quelle escrescenze. che interrompono i tralci della vite, e magliuoli: per nuoto, andar a nuoto, nuotare.

Nudar, verbo, nuotare, notare, andar a nuoto, nuoto. Nudar, sost., notajo, notaro. Nudariar, annotajare, far no-

tajo.

Nudrigar, nudrire, allevare, alimentare, nutricare, edu. care, governare : e ammaestrare, instruire, regolare, dirigere : per manipolare, maneggiare, lavorare, e. comporre, aggiustare, fare.

Nudsella, noce, quell' osso, che spunta in fuori dall' inferiore estremità della tibia: per nodello, congiuntura, che atracca le gambe ai piedi, le braccia alle, mani,

Nugul, piuolo, legnetto aguzzo a guisa di chiodo. Nular, noleggiare, annolare,

dare a nolo.

Nunanta, novanta, novantena.

Nuvantina, novantena, novanta. Nuò, o stretta, sost., nipo-

te, nepote.

Nuoda, sost., nipote, nepote. Nus, noce, fruito: per noce, nogaro, alb.: spicchio di noce, dicesi, di cadauna delle quattro parti, che compongono generalmente la noce stessa.

Nusara, noce, nogaro, alb. Nutada, nottolata, lo spazio della notte.

Nuvla, nuvola, nuvolo, nube. Nuvlar, annuvolare, annuvolire, oscurare; e in sign. neut. pass., annuvolarsi, annuvolirsi, oscurarsi.

Nuvlara, nuvolaglia, quantità di nubi.

nube Nuvion, nuvolone, grande.

Nuvluzz, nuvoluzzo, nuvolo , adunamento di nubi . Nuvul, nuvolo,

adunamento di nuvole: per quantità di cose, nuvolo, nugolo.

c, oca: dar agli oc, v. I zara.

Occh arves, c schiae., occhio sciarpellato, sciarpellino, tovescio, rovesciato: sciarpellare, dicesi del rovesciar, colle dita le palpebre degli occhi .

Occh , aver l'occh , c schiac. , state in occhio, guardare, stare in guardia, stare in

Occh, far l'occh, c schiac., stare in occhio, fare gli occhi, star attento, osservare, e spiare : per cicisbea. re, vagheggiar donne, fare agli occhi, e spiare, osservare: per dar l'occhio. guardat sott'occhio, di soppiato, di sottecco, di sottecchi.

Occh sgarblà ; o sgarblos , c schiac., occhio cisposo, caccoloso, cispo, cispardo, cispioso: per occhio sciarpellato, rovescio, rovescia-

Occh, fars l'occh in tl'ov ; c schiac. , gallare . l'acquistare, che fa l'uovo la disposizione a generare il pul-

cino .

nugolo, Occh, vgnir i puttin ai occh, c schiac., imbambolare, si dice quando gli occhi inumidiscouo, e danno segno. di vicino pianto.

Oi, o stretta, sì, sicuramente, certamente: per ola: per oi, guai, guajo.

Oime, plur., omei, plur., voce di esclamazione, di dolore: per oime, voce di esclamazione.

Oli, olio.

Om, omo, uomo.

Onda, dars l'onda, pompeggiare, paoneggiare, stimar si, andar con fasto, con pompa, e andar con aria,

con brio, braveggiare, figur., andate o essere sontuoso, magnifico: per darsi
vanto, gioria, gloriarsi,
braveggiare, andar con fasto, esser superbo, orgoglioso, altero, altiero, aver boria, alterigia, orgoglio, fasto.

Ondas, undeci, num,

Onza, oncia.

OP

Operari, sost., operajo, OR

Ora, e larga, voce bassa, ombra, uggia: arezzare, far ombra.

Ora, o stretta, ora più brusada dal dì, caldana, l'ora più calda del giorno.

Orba, esser o star cet, all'orba, essere o stare all'oscuro, allo scuro, al bujo, alla cieca, senza lume; e stare a chius' occhi, andare a chius' occhi, alla cieca. Orna, o stretta, urna.

OS

Oss, far l'oss, assuefarsi, avvezzarsi, accostumarsi, abituarsi, far abito: aver l'asso del poltrone, vale esser di natura pigro, e poltrone.

Oss, sost., nocchi, diconsi certi quasi osserelli nelle frutta: e nocchioloso, nocchiuto pieno di nocchi. Ov, uovo: ovidotto, dicesi del condotto, in cui entra l'uovo per uscir fuora. Ov scuvajà, uovo covariccio.

stantio.
Oy. d' spers, uovo sperduto.

o affogato.

Ov, far l'occh in tl'ov, gal. lare, il formarsi del pulcino nell'uovo.

PA

Pacca, botta, botto, bussa, percossa: per stramazzata, tombolata, caduta.
Pacciaca, sost., c schiac., segno, marca, mostra, e figur, sberleffe: per macchia,
Pacciara, c schiacciata, fangiiglia, melma, melmetta,
timaccio.

Pacciarina, e schiae., fanghiglia, melmetra, melma, limaccio.

Pacciugh, e schiae., pacciume, pacciame, pattume, sozzume, sozzure, sucidume, sudiciume.

Padi, agg., digerito, pati-

Palidur, sost., ventricolo, ventre, ventricello, ricettacolo del cibo, in cui si
fa la prima digestione, e
si dice anche stomaco: ventriglio, ventriccio, ventre
degli uccelli, e simili.

Padir, digerire, parire, smaltire: indigestibile, non di-

gestibile, si dice di cosa, che non si digerisse : indigesto, si dice di cosa non digerita.

Padregn, patrigno, padregno, Padrizzar, padreggiare, patriz-

zare.

Padum, star e. g. o tgnir in padum, voce bassa, stare, o tener soggetto, obbligato, soggettato, sottomesso, obbediente, in dovere, tener a bacchetta, o sotto bacchetta, tenere o stare a dondolo, a regola, a segno, a freno, in freno. Padsin, v. pedsin.

Paffiar, pacchiare, mangiare con ingordigia, e mangia re in conversazione: per semplicemente mangiare, pappare, mangiar molto.

Pagn, sing., e plur., panno, e panni plur: per vestimenti, vesti, e panni.

**P**aja, paglia.

Pajar, pagliajo: per mescolare paglia con fieno, o simile.

Pajazz, paglione, pagliericcio. Pajusca, pagliucolo, pagliuzza, pagliaccio, tritume di paglia, e pagliericcio: per tritume, minuzzame, festuca, piccolo pezzuolo checchesia.

Pajol, o larga, pagliolaja, pelle pendente dal collo de

bovi, e giogaja.

Pajon , o sitetta , paglione, pagliericcio: brusar al pajon. o'l can, prov. farsela, o andarsene di soppiato, di nascosto; e andarsene senza pagare, e truffare, fraudare, gabbare.

Pal d' ferr, piccone, strumento di feiro con punta per romper sassi, e simili: per

picca grande.

Pala, sost., palato: per palata, quella quantità di cose, che capisce nella pala: per palata, colpo dato con

pala.

Palada, palata, quella quantità di cose, che contiensi nella pala: per colpo di pala, palata: per palizzata. Paladina, palatina, sorta di malore de cavalli, asini, e simili.

Palandrana, v. sguarnazza. Palar, sost., palajo, chi fa

le pale.

Palissol, o larga, palicciuolo, paletto, piccolo palo.

Pallazzad, dir dil pallazzad, cospettare, millanrare, lanciar cantoni, lanciar campanili, perboleggiare.

Pallazzada, cospettata, millantería, frasconería, esage-

razione.

Pallazzon, o stretta, agg., cospettone , spaccone , smargiasso, pesamondi, millan-

tatore, trasone.

Pallina, biffa, si dice di quel legno, bastone, o altro, che dagli agrimensori si pianta in terra con in cirna uno scopo bianco, onde poterlo osservare in distanza .

Palpedia di occh, palpebra, la pelle che cuopre l'occhio. Palpun, andar a palpun, andar tentone, tentoni, a brancalone, a tasto, a tastone, è brancolare.

Palpzar; palpeggiare, bran-

colare.

Paltam, pantano ?

Pan casalin, pane casalingo, di casa: pan ammassà, pane mal levitato, mal fermentato, pane sodo.

Panar, verbo, incidere, fare l'incisione, e aprire, ta-

gliare.

Panarazz, ) panereccio, pate-Panarizz, reccio, paterec-Panaruz, ) ciolo.

Pancucc , galla .

Pandon dla spada, pendone, pendag'ia, pendaglio.

Panizzi, e panizza, panico, sorra di biada.

Parnocchia, e schiac., pannocchia, e pannocchia, si dice anche della spiga del · miglo ? c simili.

Panton, o strella, agg., pan-

ciuto, buzzone, corpacciuto, corputo.

Panzi, agg., panciuto, corpacciuto, corputo, buzzo. ne, corpolento.

Papa, Padre.

Parè, e larga, voce de' bam. bini, scarpettina, scarpettino, piccola scarpa: per

scarpa semplic.

Papalla, parlar o dir alla papalla, spiatellare, dire o parlate a bocca aperta, alla spianacciata, alla spiattellata, schiettamente, liberamente, e squadernare.

Pappa, andar in pappa, e simili, spappolare, e spappolarsi, uscir dalla cottura, sciogliersi: essr in pappa, essere spappolato, sciolto: per pappa, sost., voce de'

bambini .

Papparott, agg., gtassotto, paffutto, carnaccioso, carnacciuto, complesso.

Papzar, papizzare.

Par, pajo, paro, coppia: per uguale, eguale, piano, spianato, pareggiato.

Paradella, paratella, o parete, rete da uccellare.

Paraman, manicottolo.

Parapett, parapetto, sponda: spalletta, dicesi di quel risalto fatto a guisa di arginello, o sponda, e quella sponda; che si fa a lato di

strada, e della sponda a lato de ponti, e simili, anche sponda: dossale, dicesi la parte d'avanti della Mensa dell' Altare.

Parar, cacciare, parare: per addobbare, ornare, appara-

re, parare.

Parchiar, c schiae. , apparecchiare, allestire, appressare. Pardizz, ) pezzo, pezzuolo di Parduzz,) mattone: per pezzame, rottame, minuzzame, quantità di pezzi di mattoni.

Parentà, sost., parentaggio, parentado, parentela.

Parfum, voce bassa, suffumigio, suffumegio, suffumigazione, e fumegio, fumigio, fummigazione, e fumo: e profumo, ma questa voce serve propriamente per l'odore, che esce dall' incenso, ed altre cose odorose .

Parfumar, suffumigare, suffumicare, fumicare, fumigare, affumicare: e profumare, ma serve tal voce propriamente per l'odore, che esce dall'incenso, e simili cose odorose.

Parlar a brazz, parlare a braccio, predicare a braccio, e simili; dire improvvisamente: per parlar forte, con voce alta, gridare : per parlar molto.

Parlador, o stretta, parlato. re, favellatore; e loquace, parolajo, chi parla molto: e cianciatore, ciarlatore, ciancione, cianciero, ciarlone, ciarliero, cicalone. Parladora, sost., parlatrice, favellatrice ; e loquace, garrula, parolaja, e ciarliera, cianciatrice, diarlatrice cianciera, cicalona.

Parol, o larga, søst., pajuolo. Parpadell, num. plur., parpadelle, lasagne, taglioni. Parpaja, farfalla, fanfalla.

Parpaina, farfallina, fanfillina , farfalletta .

Parpajon, farfallone, parpaglione, farfalla grande.

Parti, partito, modo, via, e patto, condizione: per trovato non vero, infinito, come e. g. far un parti, vale quanto, ficcare, pian. tar carofte, dar panzane, dare ad intendere altrui co se, che non sono vere: per diviso, partito, e distinto, separaro, agg.

Particula da cumunicar, co-

munichino.

Parsel da carr, pressa, pressore, soppressa.

Parsgar, persico, e pesco, albero .

Parson, voce bassa, prigio. ne , carcere .

K 4

Parson d' terra, v. vaniezza.

Parsutt, presciutto, prosciutto.

Part, parto: puerpera, si dice la donna di parto: puerperio, si dice del tempo del parto: entrare in santo, si dice delle donne di parto, allorchè si fanno ricevere in chiesa dopo il parto.

Parulada, pajuolata, quantità di cose, che si cuoce, o che capiscono in un pa-

juolo .

Parzà, agg., pareggiato, spianato, pianato, uguagliato.

Parzada, sost., pareggiamento, spianatura, spianamento, pianatura, pianamento, Parzador, pareggiatore, spia-

natore.

Parzadura, spienatura, pareggiamento, spianamento, pianamento, pianatura.

Parçar, pareggiare, spianare, pianare, uguagliare, rappa-

reggiare.

Pasar, e pasars, pacificare,

quetare, e pacificarsi, cet.

Pass, passo: per passo, il
luego dove si passa, e valico: per quella barca, che
passa da ripa a ripa i passeggieri, passo, ponte volante.

Pass da misurar, braccio, bracciolare.

Passador, o stretta, passeggiero, passeggiere.

Passaja, valico, passo, calla, callaja: per passatojo, v. pdagn.

Passara, passera, passere

passero .

Passarar, passerajo.

Passarin da schiopp, e simili, grilletto.

Pasdinan, diman l'altro, doman l'altro, posdomani,

posdomane.

Pastella, sost., pastiglia, pastello, pastico, piccola porzione di pasta; e sfoglia, piccola porzione di pasta tirata sottile: per spalmata, percossa in su la palma della mano, e palmata.

Pastina, sost., pastiglia, pastello, pastico, piccola porzion di pasta o da bocca, o da fucco, o da odore: per sfeglia, piccola porzion di pasta tirata sottile.

Pastizζ, pasticcio, vivanda. Pastizζ, piastriccio, mesculio di cose fatto confusamente, e alla peggio, e zenzoverata.

Pastizzada, carn pastizzada, carne pasticciata: per piastriccio, zenzoverata.

Passos, o strena, add., pastoso, molle, morbido, trattabile.

Pastrucch', c schiac. , piastric-

cio, confusione, imbroglio, zenzoverata: sozzume, soz-

zore, sodiciume, socidume. Pastrucciar, c schiacciata, far un piastriccio, o piastricci, impiastricciare, piastricciare, far mischio, o mischiar confusamente, e alla peggio, e imbrogliare, confondere: per imbrattare, sozzare, sporcare, intridere, inzavardare, lordare.

Pata di braghin, brachetta,

anche pata.

Patac, di posta, in botto, di botto , del tutto , in tutto, intieramente, avv.: restar patac, restar confuso, attonito, stordito, sovrappreso, sopraffatto, fuori di se, stupidito.

Pataja, ) e. g. aver, o mu-Patajóla,) strar, cet. la patajola, mostrare il cencio, o i cenci, o la camicia.

Patara, v. zaccula.

Patarlenga, sost., ballerino, si dice di quella coccola rossa, che fa il rosajo selvatico, e rovo canino.

Patatuce, v. martuf.

Pater noster, paternostro. Paturnia, tristezza, malinconía, stordimento, noja, fastidio.

Pattuff, battiture, busse, botte, sferzate, bastonate, percosse .

Pattuffar, battere, dar busse, botte, battitute, percuotere, sferzare.

Patta, patta.

Paita far patta, impattar, pattare.

Pattuzz, sost., pacciume, pacciame, sozzume, sozzura, socidume, sodiciume.

Pattuzzon, agg., sporco, sozzo, lordo, sucido, sudicio: per rozzo, tozzo, grossolano, zotico, bizzocone, polledro, villano.

Pattuzzona, agg., sporca, sozza, lorda, sudicia, sucida: per tozza, grossolana, sora, zotica, bizzocona, polledra. Paviera, sost., paviera.

## PC

Pca, peccato.

Pchià, avv., c schiac., picchietaro, picchiato, screziato, sprizzato, brizzolato, macchiato di vari colori: minutamente: pezzato, dicesi più comunemente del mantello de' cavalli, e d'altre bestie. quando è macchiato a pezzi grandi.

Pchiar, e schiac., picchietare, sprizzare, screziare, macchiare di vari coleri:

vergare, listare.

Pciarlà, agg., c schiac., len-

tigginoso, lintigginoso, si dice di chi ha lentiggine, o macchie nericcie sul vol-

to: per pchia v.

Pcona, o stretta, dar e. g.
la pcona, imbeccare, dare
l'imbeccata, dare il pasto,
il cibo, si dice generalmente degli uccelli, quando
portono il cibo ai loro figliolini nel nido: per adescare, lusingare, subornare,
inescare, adulare, e figur.
dar l'imbeccata, imbeccare, pigliar al boccone, dar
il boccone.

PD

Pdada, sost., pedata, orma, traccia.

Pdagn, passatojo, ponticello. Pdocch, e schiac., pidocchio: pidocchino: pidocchione: pidocchiaccio: cet.

Pducchios, agg., c schiac., pidocchioso.

PE

Pe, e ttretta, pi, lettera dell' alfabeto.

Pe, soit., e larga, piede, piè:
a piè giunti, a piè pari:
far piduccio, dicesi del soverchio condiscendere o compiaceri: dar gambone, far
peduccio, dicesi pure del
dar aidire, baldanza, rigeglio.

Pecca, aver dla pecca, aver

astio, pecca, rancore, odio coperto, aver il sangue grosso con alcuno, aver coruccio, ruggine, esser corrucciato con alcuno: per invidiare, aver invidia, livore, mal desiderio: per emulare, gareggiare, aver emulazione, aver picca.

Peccia, sost., c schiac., lentiggine, lintiggine, letiggine, macchia nericcia, che

si sparge sul viso.

Pedga, sost., pedata, orma, traccia, vestigio, pesta,

posta.

Pedgar, camminate, andare.
Pedna, penerata, quella parte piccola d'ordito, che rimane senza esser tessuta.

Pedsin, pellicino, estremitá ne' canti de' sacchi, pagliericci, è simili, per dove si ponno pigliare.

Pedum, v. padum.

Pegr, agg., pigro, neghittoso, tardo, lento.

Pegril, ovile, pecorile.

Pel, e stretta, pel dil palpedar di occh, nepitello, e nepitelli, plur.

Pelazampett, agg., pelapiedi, persona da poco, vile.

Pel matt, e stretta, lanuggine, lanugine, quei peli morbidi, che cominciano ad apparire ai giovani sulle guancie: per peluria,

quei primi peli, che spuntano negli uccelli, polli, e simili, anche lanuggine.

Pella, e stretta, dar d'pella, fare la spia, riferire, deferire, denunziare, accusare, palesare, rapportare, riportare, dar parre: per non aderire, non dar retta, non prestar fede, non far conto, rigettare, non dar ascolto, non dar orecchio, sprezzare, rifiutare, non attendere .

Pella, sost., palla, e racchetta, lacchetta.

Pendar, pendere, aggettare, porger in fuori.

Pendis, pendice.

Pendular, penzolare, penzigliare, star pendolo, pendolone.

Pendulon, v. pendulun.

Pengul, sost., altalena.

Pengular, altalenare, fare all' altalena.

Pennamatta, peluria, penna marta, quella prima penna fina, che resta ricoperta dall' altra addosso agli uccelli, e lanuggine.

Pepe, e larga, voce de bambini, scarpa, e scarpet-

tina..

1

Per, e stretta, pera, frutto: e pero, albero.

Perdizz , v. parduzz .

Pernis, pernice, uccello noto.

Persagh, ) persica, pesca, frut-Persga, ) to: e persico, albero.

Persgar, persico, e pesco, albero.

Persgarara, persicaja, terreno

piantaro di persici. Persveccia, c schiac., beccala-

glio, anche mosca cieca , sorta di giuoco fanciullesco.

Pertga, pertica.

Periga dal lov, far e. g. la periga dal lov, far quercia, si dice dello star ritto col capo in terra, e i piedi in aria.

Perigon, perticone.

Pescula, buccherattola, bucca con acqua, o fanghiglia.

Pesta, e larga, puzza, puzzo, fetore, tanfo: per pe-

sta, pestilenza.

Petnada, sost., pettinata, pettinatura: per spellicciatura, spellicciata, si dice del mordersi de' cani, e degli uomini quando si riprendono.

Petnar', verbo, pettinare, e si usa in vari sensi: per spellicciare, e spellicciarsi, dicesi del mordersi de' ca-. ni, e degli uomini, quando si riprendono.

Peinar, sost., pettinagnolo,

chi fa pettini.

Pett avert, star a pett avert, stare , o essere spettorato , avere il petto scoperto; c il verbo spettorare, spettorarsì, scoprirsi il petto.

Petta, e stretta, pettinatura a stuoja, che usano le villanelle.

Pettross, pettirosso, uccello. Pevar, pepe.

Pevrarola, pepajuola.

Pez, e larga, z dolce, peggio. Pezz, e stretta, pezzo, pecéa,

alb.: per abete, abeto, alb., e abezzo, voc. antic.

Pezz, e larga, pezza, pezzo, voci di quantirà di rempo, come e. g. a un pezzo, un pezzo prima: per pezzo, pezzuolo, e frusto, poca quantirà di checchesia.

Pezza d' terren, campo.

Pezza, taccone, pezzo di suolo, o altro, che si appicca alle scarpe rotre: toppa,
pezza, pezzo di panno, o
simile, che si cuce in su
la rottura del vestimento,
calze, e simili: per brandello, drappello, brano,
pezzo, straccio di panno,
e simili: per pezza, la tela intera di qualunque materia.

Pezza, pezza, un poco di panno, e simili: per la rela intera di qualunque materia, pezza: per ispazio di tempo, come e. g. gran pezza, buona pezza, lunga pezza, pezza fa, cet: uomo di pezza, donna di pezza, cet., vale di gran condizione, di pregio. PG

Pgnata, pignatta, pignatto, pentola: pignattino; pignattella; pignattone, cer.

Pgnattar, pentolajo, pignattajo, pignattaro.

Pgnol, pinocchio, e volg. pignuolo.

Pgnular, pino, alb.

ŖΙ

Pi pi, far pi pi, pigolare la voce de' pulcini, e d'altri uccelli piccoli.

Pià, voce bassa, agg., rappigliato, cagliato, rappreso, rassodato, preso.

Piana da porta, fnestra, e simili, bandella: anello, dicesi di quella parte della bandella, in cui entra l'ago dell' arpione.

Pianella, pianella, e panto-

tola.

Pianfond, v. botafass.
Piangisteri, piagnirero, piagnisteo.

Pianlar, sost., pianellajo, maestro di pianelle.

Piantada, piantd, piantata.
e fila, filare, si dice de,
gli alberi, e simili.

Piantar, piantare: per lasciare, abbandonare: piantàr carote, dicesi dell'dare ad intendere cose false. Piantason, sost., piantaggione, il piantare.

Piantazan, piantaggine, sorta d'erba.

Piantofula, pantofola.

Pianze, piangere, piagnere:
per gemere, gemicare, gemire, pianamente, e sottilmente versare, uscire, e quel sudare d'acqua, e simili, stillare. Gemirio, gemirivo, dicesi di quella poca acqua, o simile, che si vede o nella terra, o in pietra o simili quasi sudare.

Pianzon, add., piagnone, piangitore, piangoloso, e querulo, queruloso.

Piar, voce bassa, cagliare, quagliare, rappigliare, rassodare, coagolare, prendere, e cagliarsi, rappigliar-

si, cet.

Piastrell, zogh dil piastrell, giuoco delle piastrelle.

Piastrella, piastrella.

Piatanza, pietanza: per manicaretto, vivanda composta di cose appetitose.

Picca, picca, dissensione, discordia, rissa, animosità, rancore, odio coperto, sangue grosso: per gara, emulazione, picca: per picca, sorta d'arma, v. pecca.

Piccaja, appiccatura, appiccatojo, appiccagnolo, atraccatojo: per capo, estremità. Picch, c schiac., picchio, uccello: per picchio, colpo. Picchiacnor, c schiac., v. batticuor.

Picciu picciu, c schiacciata,

v. pietu pietu.

Piccòl, gambo, stelo, gamba, grappa, picciuolo: per gambo, arraccatura, appiccatura del bottone e simili: per capo, estremirà: spicciolare, dicesi lo staccare del picciuolo.

Piccul, add., piccolo, pic-

ciolo.

Piegura, e piegur, plur., pecora, e pecore plur.

Piett d' vacca, e simili, tette, poppe, mammelle, piur. Piga, voce bassa, piega, piegatura.

Pigadura, piegatura, piega: arricciatura, pieghe fine fatte in panni lini, o robe

simili fine .

Pigar, piegare, vale in molti sensi: piegare, far pieghe in panni o robe simili non fine, e grosse: pieghetrare, arricciare, far pieghe fine in panni lini, o simili robe fine.

Pigurar, pecorajo.

Pilla, pello, pestello, pestatojo, pestatoja, e pestone, cioè pestello grande: brillatojo, dicesi di quello stromento, col quale si monda

il miglio, e simili.

Pillar, pillare, battere con pillo: per brillare, dicesi propriamente dello spoglia. re del guscio, o mondare col brillatojo il miglio, e simili; e brillare, dicesi di quell' effetto, che fa il vino generoso nel roder la schiuma saltando fuori del bicchiere .

Pillon, pestello, pillo: e pen stone, pillone, pillo grande : mazzeranga , strumento per assodar la terra percuotendola, e pestone, pil-

lone .

Pillon, fiasco, vaso di vetro da tener vino, liquori, e simili: fiascone, fiasca, fiasco grande.

Pilluncin, fiaschetto, e fia-

sco, bottiglia.

Pinc, dar al pinc, dare il manichetto.

Pincett, agg., c schiac., piccoletto, piccioletto, piccino, piccolino: caramogio, dicesi di persona picciola, e contraffatta .

Pindulon, star e. g. in pindalun, e simili, star penzolone, penzoloni, spenzoloni, pendolo, pendolone, e penzolare, spenzolare, penzigliare, spenzigliare: per stare ozioso, state a

denti secchi, stare colle mani alla cintola.

Pinguel da fibia, ardiglione. Pingular, altalenare, fare all' altalena, e dondolare, giuocare all'altalena: per stat pendente, penzolo, penzolone, penzolare, spenzolare, spenzigliare, star sospeso, pendolo, pendolone, pensile.

Pingulun, v. pindulun.

Pinga cotta sott al bras, pine sotto cenere, focaccia, soccenericcio, coffaccia: v. chizzola.

Pinza, dar dla pinza, dar il

manichetto .

Pinzana d' vida, sost. , pancata, più aguillari di viti posti vicini l'un l'altro.

Pinzincova, aver o dar a pinzincova, dare, o avere a poco a poco, a spizzico, a spilluzzico, a micino: è anche una sorta di giuoco fanciullesco.

Piola, sost., lezia, lezio, smorfia, e voce, suono, canto, favellare troppo allungato, stucchevole, nojoso, lezioso, smorfioso; e stampita, cantilena, e suzzachera, ossizzachera, cosa che reca noja o dispiacere: cantare favellare, e simili con lo strascico, si dice di chi o troppo al-

159

lunga le vocali, o ribatte le sillabe.

Piolla, sost., pialla, strumento de legnajuoli da lisciar i legnami.

Piova, pioggia; pioggetta, pioggerella, leggier pioggia,

pioviggina.

Piovar, piovere, verbo: per pendenza, pendio, sost.

Piovar a brazz, diluviare, piovere a trabocco, a diluvio, strabocchevolmente, a rovescio.

Piovar, dar e. g. aver, o star in piovar: essere, avere, o stare in pendío, in pendenza, declive, declività.

Pipai, v. linguetta dla lum:
per becco, beccuccio, quel
canaletto adunco, onde esce acqua, olio, e simili
da ampolle, vasì, e simili;
per stuffai v.

Pippi, becco, beccuccio, quel canaletto adunço, onde esce acqua, olio, o altro liquido da ampolle, vasi da

stillare, e simili.

Pippiol, v. pipai, e pippi. Pir, v. per.

Pirar, verbo, voce bassa, difficoltare, difficultare, farsi, o mostrarsi difficile, fare malvolentieri, e indugiare, trattenersi, arrestarsi, tardare, impigrire, anneghittitsi, farsi lento, tardo, neghittoso.

Pirar, sost, pero, albero.

Piria, imbotto, imbutto, per
vera, e lombar. pidria,
stromento per versare il vino, o liquori ne vasì.

Pirició, voce bassa, o larga, c schiac., gallozza, gallozzola, quella bolla, che fa nell'acqua la pioggia.

Piriot da vin, v. priot.

Pirla, sost., mucchio, stipa,
adunamento di fasci generalmente di canapa fatto a

piramide, e casella. Pirol, o larga, piuolo.

Pirul da urecch, e simili; sost., pendente.

Pisar, giro, girone, trotto-

Pisarolla, v. pisar.

Pisarolla dal fus, e simili,

Pisin, sonno breve, corto.

Pisin, far e. g. di pisin, dormigliare, dormicchiare,
dormire leggiermente, e interrottamente, e per poco.

Pison, o stretta, sost., pigione, e fitto, prezzo, che

si paga per affitto di casa. Piss, piscio, piscia.

Pissa, piscia, piscio, orina. Pissa sangu, piscia sangue, malore, che viene al bestiame.

Pissadura, pisciatuta, pisciadura, e piscio. Pissar, pisciare, orinare: per spicciare, scaturire, sgorgare, uscir fuori con forza. scompisciare, scompisciarsi. pisciarsi addosso.

Pissarolla, prurito di pisciare, bisogno di pisciare. Pissadur, pisciatojo, luogo

da pisciarvi.

Pista, e. g. tgnir d' pista, stare in aguato, agguatare, aguatare, stare alla posta, tender insidia, e spiare, osservare di nascosto, appostare.

Pista, avern e.g. o darn una

pista, v. stroza.

Pistadora, pestatoja, pestatojo : per mazzeranga, mento da assodar la terra percuorendola: per pestello, pillo, e pestone.

Pistar, pestare.

Pistarie . v. scarpazzament. Pistarolla, v. pistadora.

Pistazzar, soppestare, rompere in parti grossette, ma non ridurre in polvere; e infrangere, ammaccare.

Piston, pestone, pestello: per archibuso grosso e corto: per fiasco, vaso di vetro da tener vino, e simili, v. pillon .

Pisular, dormigliare, dormicchiare, dormire leggermente , e interrottamente ; pet cominciar a dormire, pren-

der il sonno. Pisulin , v. pisin . Pisulir, v. pisular .

Pitaco, o larga, voce, suono, canto, favellare allungato di soverchio, stucchevole, nojoso, e lezioso, smorfioso; e lezia, lezio, smorfia, smorfie; e sram. píra, cantilena: e suzzacchera, ossizzacchera, cosa che reca noja, dispiacere: cantare, favellare, cet. con lo strascico, si dice di chi o troppo allunga le vocali, o ribatre le sillabe.

Piton, o stretta, gallinaccio, e tacchino, tacchina, pol-

lo d'india.

Pitona, gallinaccio sost. per tardo, pigro, lento, lellone, neghittoso, tentennone, agg. Pitucar, pitoccare, mendicare. Pittu pittu, aver e. g. o far pittu pittu, lappe lappe. far lappe lappe, aver paura, timore, pavento: fare il cullo lappe lappe.

Piullada, piallata, il pial-

lare .

Piullar, piallare.

Piumbin, piombino, archipenzolo, strumento de' muratori per uguagliare il piano de' loro lavori.

Piuval, acquazzone.

Piuvalon, acquazzone, rovescio .

Piuvetta, pioggetta, pioggerella, acquarella. Piuvsina, pioviggina, piog-

. gerella. Piuvsinar, piovigginare, spruz-

. zolare .

Piutlir, v. spiutlir. Pintlon, v. spintlon. Pizgada,, v. pizzada.

Pizgar, v. pizzar .

Pizgor, pizzicore, mordicamento, prurito.

Pizgott, pizzico, pizzicotto, 1 lo stringere la carne con due dita: per pizzicotto, pizzico, quella quantità di cosa, che si piglia colle punte delle dita.

Pizz, merlo, merletto. ) apice, pun-Pizza dla lengua, ) ta della lin-

gua.

Pizza dla gabana, e simili. piccia, due o più panni attaccati insieme per lato: per lamp. v.

Pizzacara, beccaccia, uccello. Pizzacarett, e stretta, becca-

cino, uccello.

Pizzada, ) puntura, pun-Pizzadura, ) ta, puntata, e morso, morsura, morsicata, morsicatura, bezzicatura: per bezzicatura, bezzicata, e pizzicata, ferita data col becco: succio, si dice di quel sangue, che viene in pelle, e rosseggia

a guisa di rosa, tiratovà da bacio, morsura, e simili: per pizzicata, toccata d'istromento: per pizzicotto, pizzico, lo stringere in un tratto con due dita la carne altrui.

Pizzar, pungere, e mordere, morsicare, pugnere, puntare : per pizzicare, lo stringere la carne altrui in un tratto con due dita: per bezzicare, ferir col becco, e pizzicare: per prurire, mordere, aver pizzicore, e pizzicare: per spilluzzicare, e pigliare a spizzico, a spilluzzico, e bozzolare. pigliare checchesia poco per volta; piluccare, ma questa voce propriamente vale per lo spiccare a poco a poco i granelli dell'uva per mangiarseli.

Pizzigarol sing., e pizzigaro plur., pizzicagnolo, pizzicarolo, chi vende salame, carne, e simili mangiari.

Pizzon, e stretta, piccione, pippione, colombo giovane.

Plà, add., calvo, e pelato, senza capelli: per pelato, spelato, senza peli: per spiumato, pelato, spennato, che ha perduto le penne: per iscorticato, pelato, scarnato, sbucciato, si di-

ce della pelle 'dell' uomo, · bestie, e simili: per scortecciato, sbucciato, scorzato, e' pelato, che ha leva-· to la scorza, si dice degli alberi , frutri , e simili .

Placanar, sost., pelacane, cojajo, cojagio, conciatore,

chi concia pelli.

Placanarie, e stretta, concia, luogo dove si conciano le pelli .

Pladora, o stretta, pelatoja, · luogo duve si pela, e stru-

e mento per pelate.

Pladur, pelatojo, ove si pe-· la, e strumento per pelare. Pladur, cicalio, fracasso, ci-<sup>2</sup> calamento, bordello, chias-- so, frastuono, romore, e gargagliata . 1

Plam, pelame, qualità, e co-

lor di pelo.

Plar, e plars, far calvo, pelare, e farsi o divenir calvo, pelato, pelarsi, perder i capelli: per spelare, pe-· lare, levar i peli, e spelarsi, pelarsi: per spennare, spiumare, pelare, e spennarsi, cer., cavar le penne e perder le penne: per scorticare, scarnare, pelare, levar la pelle, e sbucciare, sbucchiare si dice della pelle degli uomini, bestie, e simili : per scortecciare, scorzare, sbucciare, dibuc-

ciare, e pelare; levar la scorza, si dice degli alberi, frutta, e simili: per spennacchiare, perdere, o guastare parte delle penne. Plebaja, plebaglia, gentaglia. Plent, agg., ardente, cocente, rovente, bollente, bogliente : per pesante, gra-

ve, forte: per pungente,

frizzante, piccante.

Plin, ugola, uvola, parte carnosa pendente tra le fauci: avere, o far venire l'acqua sull'ugola, avere o far venire grandissimo desiderio. Plinguel dla fibbia, ardiglione. Plizza, pelliccia.

Plizzar, pellicciajo, pelliccia-

"ro, pellicciere.

Plizzon, o stretta, pelliccione. Plon, o stretta, sost., pollone, quel ramicello, o puna ta tenera, che mettono le

piante .

Plot, o aperta, e.g. un plot d' mattieria, cet., un ramo di pazzo, o di pazzia: esser tocco di pazzia, aver un tocco di pazzia, aver il cervello bacato.

Pluccar, piluccare: per suc-

ciare, succhiare.

Pluma, peluria, lanugine, il pelo, che rimane sulla carne agli uccelli pelati, prima lanued anche la giae, che spunta negli auimali ; peluria , pelo , dicesi di quella, che fanno i panni.

PN

Pnarolla, pennajuolo. Pnu, agg., pennato, pennucto, che ha fatto le penne.

Po, o stretta, poi, poscia, dippoi, dappoi, appresso, dopo, quindi, avv.

Polas, perno, polo, stelo, ferro, o simile rotondo con punta o senza, che si conficca in un foro, che serve per sostenere e reggere le cose, che si volgono in giro. Polla, sorcolo, pollone, marza, germoglio, e tallo, , ramicello tenero degli alberi, e pianta, del quale si serve anche per innestare.

Pomgranà, melagrana, melagianata, e granata, granato, frutto: per melagrano, albero, o pianta, e grana-🏅 to, melogranato.

Pomgranar, melagrano, gramato, melogranato, albero o pianta.

Pomsa, pomice.

Pons, o stretta, voce bassa. polso: per tempia.

Portagh , portico .

Porgar , porgere . Posta, posta, traccia, vesti-

g10 . Posta, d posta, avv., di posta, di colta, in botto, in brocco, come e. g. colpit di posta : per affatto, di punto in bianco, di tutto punto, del tutto, di posta: e la voce di posta vale pure in altri sensi.

Posta, star e. g. o andar alla posta, andare o stare alla posta, a posta, in posta, appostare, andare o stare all'aguato, aguatare, agguatare, fare la posta.

Posta da cavai, e simili, stallo, posta, luogo, dove stanno le bestie nella stalla: per posta, luogo dove si mutano i cavalli per correre la posta: per posta, luogo dove si danno, e si ricevon lettere .

Postscritt, poscritta, poscritto.  $\mathbf{PR}$ 

Prà, sing., e plur., prato. Fradarie, e stretta, pratería. Pradella, predella, arnese, su cui si tengono i piedi: per pratello, piccolo prato. Prissemul, petrosello, petrosemolo, prezzemolo, erb.,

· e prasemolo.

Preda, mattone, pezzo di terra corta, dicesi anche, pietra cotta; sono nomi generici, che comprendono tutti i lavori di terra da fabbriche, come mezzane, pianelle, quadrelli, quadretti,

quadrucci, quadroni, tegole, embrici, cet.

Preda da battar fogh, pietra focaja, selce, selce, focaja.

Presa d' terren, magolato, quello spazio di campo, nel quale si fa una sola porca o ajuola, che ordinariamente ve n' anderebbero due o più: vale anche alle volte per semplice porca, ajuola, v. vanieza.

Presa, v. cag'.

Prescia, prescia, pressa, fretta, fretteria, agina.

Prest, prestito, prestita prestanza, sost.: per presto, epedito, lesto, agile agg.: per presto, subito, avv.

Prevost, preposto.

Pril, giro, girone, arnese col quale giuocano i fanciulli: per molinello a vento, v. prilett.

Frilar, girare, aggirare, volger in giro, volgere, rivol-

gere, e rotare.

Prilar, prilett da fnestra, e simili, ferro, che tiene obbligate al muro le imposte delle finestre, e simili, allorchè si tengono aperte, appiccatura, appicagnolo, fermaglio.

Prilett, molinello a vento, sorta di strumento rusticale, che mostra la direzion de venti, e che gira rapidamente sul suo asse di contro al vento, che spira: per giro, girone, arnese col quale giuocano i fanciulli.

Priot, o larga, pidriuolo, e imboto, imbuto, imbuto, imboto, strumento per versare i liquori ne' vasi.

Pro, pro, giovamento, uti-

lità, comodo.

Proa, prua, prora.

Profum, suffumigazione, suffumegio, suffumigio, suffumicamento, suffumigamento, fumigio, fummigio, fumegio, sfumegio,
stumigio, fummo/, e profumo, ma quesr'ultima voce
propriamente serve per l'odore, o fumo, che esce dall'
incenso, ed altre cose odorose.

Proffumar, suffumigare, suffumicare, fumigare, affumicare, affummare, fumicare, fummicare, e profumare, ma questa voce ultima
vale propriamente per l'odore, che esce dall'incenso, storace, é simili cose
odorose.

Prom, o stretta,) per cadau-Pron, ) no, o a cadauno, per ciascuno, per ognuno, per capo, per testa. Prova dla nav, prova, prua. Prson, prigione, carcere. Prson d' terra, magolato, dicesi quello spazio di campo nel quale si fa una sola porca o ajuola, che per
l'ordinario ve n'anderebbe.
ro due, o più : anche talora vale per semplicemente porca, ajuola, v. vanieza.
Prucint, agg., procinto,
pronto, apparecchiato.

Prugnol, prugnuolo, sorta di fungo: per prugnuola, prugnuola, prugnuola, susina selvatica.

Prusptiva, prospettiva.

Psaula num. plur., pesci minuti, pesciatelli, pesciatelli, pesciatelli, pesciatelli, pesciatelli, pesciatelli, pesciatelli, pescador, pescatore: per pescivendolo, pesciavendolo, quello, che vende il pesce. Pscar, pescare.

Pser, e stretta, voce bassa, potere, verbo, e nome.

Psett, pesciatello, pescetto, pesciarello, pesciuolo.

Psin, pesciolino.

Pson, pesciolone, pescione.

PT

Ptar, accoccare, o accoccarla, il fare qualche danno, o dispiacere ad alcuno, e beffare, gabbare, aggirare, garabullare, truffare, ingannare: per spetezzare, trar peta, o coreggia.

Precch, c schiac., perecchie,

sorta di morbo.

Pregula, add., pettegola,

donna di bassa condizione, ed è voce di scherno.

Pinadura, pettinatura.

Pinar, verbo, pettinare.

Pinar, sost., pettinagnolo, chi fabbrica pettini.

Pua, fantoccio, fantoccia, bambola, beffana: per ubbriachezza, ebbriachezza.

Pucciar, e schiac., intignere, bagnare, leggiermente, tuffare checchesia in cosa liquida: per menare, maneggiare, mettere, o battere checchesia in cosa liquida.

Fudà, agg., potato. Pudador, potatore.

Pudadura, poratura, potagione, potazione, potamento. Pudanda, potatura, potagione, potazione, potamento, e potanda voc. lomb.

Pudar, potare.

Pugn, pugno: per manata, brancata, quella quantità di cose, che si può stringere in una mano, e pugnello, pugnetto.

Pui, sing., e plur., pollo, e

polli plur.

Pujana, poana, pojana, bugazzo, ubugazzo, sgajo, uccello di rapina.

Puina, ricotta, e volg. puina. Pula, pula, lola, loppa, guscio, o veste del grano.

Pulacir, o pulacirs, c schiac,,

**L** 3

acquatare, accosciare, accoccolate, acchiocciolare, chinare, e acquatarsi, chinarsi, cct. neut. pas.

Pulga, pulce.

Puli, agg., pulito, elegante. Pulier, puledto, si dice del cavallo, asino, mulo sino al domarsi.

Fuligana, agg., gatta morta, volpe, volpino, fignitore, tamburino, finto, simulatore, fitto, fittizio, rappresentatore, e astuto, accorto, raggiratore, fino, acuio, destro, e furbo, barattiere, brigante, tristo, malvagio, malaugurato, feccia, cattivo.

Pulir, pulire, ornare.

Pullar, pollajo, gallinajo:
per romore, fracasso, fracasío, cicalío, susurro,
schiamazzo, strepito, e
gargagliata, dicesi del romore, che fanno molti parlando insieme, o cantando, cet.

Fullarol, pollajuolo, polla-

jolo .

Pullastar, pollo, pollastro.
Pullastar, aver e. g. al pullastar, guasto, esser guasto, e guastarsi, e marciase, dicesi comunemente delle frutta, che per troppa maturità si guastano nel mezzo, o sono guastate; e

mezzo, con le zz aspre, dicesi del frutto troppo maturo.

Pulseit, e streita, cernecchio, fiaccagote, ciocca di capelli pendenti dalle tempia dell' orecchio.

Pulsin, s dolce, pulcino. Pultron, o stretta, agg., ne-

ghittoso, pigro, tardo, poltrone,

Pultron, far al pultron, poltrire, poltroneggiare, divenir poltrone, farsi poltrone. Pultrunisia, pigrizia, poltro-

Pumar, melò, pomo, albero, e melajo: pometo, luogo pieno d'albert, che producon fiutti di qualunque sorta essi sieno.

Pumsar, pomiciare, pulire con pomice.

Punsa agg. , posato.

Punsada, posata.

Punsadura, posatura, posata. Punsar, posate, riposare, e pausare, far pausa.

Punta, punta: pigliar la punta, dicesi del vino, che comincia a inacetite.

Punià, agg., pontato, spinto, aggravato: per puntato, ferito con punta.

Puntada, vigore, rigoglio, esser rigoglioso, vigoroso, si dice delle piante: puntata, colpo di punta: per

puntatura, punteggiatura, punteggiamento: per quanto in una sola volta il contadino, o simili, vangando può ficcare la vanga nella terra, puntata.

Puntall, puntello, legno, o cosa simile con che si puntella: per puntale, fornimento appuntato, che si mette all' estremità di alcuna cosa .

Puntallar, puntellare, mette-

re il puntello.

Puntar, pontare, spingere, ponzare, aggravare con forza: per puntare, ficcare la punta.

Punti, e puntiv, agg., acuto, aguzzo, appuntato, a-

cuminato.

Puntirol, punteruolo, piccol ferro appuntato: per cacciatoja strumento di ferro alquanto acuto, col quale percuotendo si cacciano gli aguti indietro.

Puntlar, puntellare, mettere

il puntello.

Punzett, z dolce, pungetto, pungolo, pugnitojo, pun-

ghitojo, pugnetto.

Punzr, pungere, pugnere, pungolare: stimolare con pungolo: punzecchiare, pungere leggiermente.

Punzia, punto, pungolato,

Punztada, punztadura, puntura, pugnimento, pungimento.

Punztar, pungere, pugnere, pungolare: punzecchiare. punzellare, pungere leggierinente.

Puó, o stretta, sost., ubbriachezza, ebbriachezza.

Puó, chiaspar e. g. o aver la puó, imbriacarsi, ubbriacarsi, ebbriarsi, ebriarsi, esser o divenir ubbriaco, briaco, ebro, ebrio.

Pupla, papavero,

Purassa, questa voce vale in varj sensi: per molto, assai, guari : per parecchi, molti, quantità, moltitudine, copia, e nuvolo, nugolo, faraggine: per molto tempo, gran pezza, lungo tenipo, a un pezzo, pezza: per abbondantemente, copiosamente, in quantità, molto assai, avv.

Purcaria, purcarie, porcheria, sporcizia, lordezza.

Purcil, porcile.

Purificador, o stretta, purificatojo, pannicello lino, col quale il sacerdore pulisce il calice.

Purtada, pajuola, una delle parti, nelle quali è divisa la tela, che contiene certa quantità di fila: per qualità, condizione, portata: per peso, portata: per imbandimento di tavola, portata, servito.

Purtar, pottate.

Purtar in brazz, portare a braccio.

Purigoja, portico, e porticale voc. ant., e lomb., porticaglia: per tieza v.

Purtiera, portiera, cottina, tenda.

Purtinar, portinajo.

Purzion, porzione: stregua, si dice di quella rata, che tocca altrui nel pagar la cena, desinare, e simili.

Purzlana, porzelana, pozzolana, spezie di terra, e anche erba.

Pussada, posata, strumento da tavola.

Pussion, possessione, podere. Pustizz, posticcio, aggiunto di cosa.

Pustion, postiglione.

Putt, putto, ragezzo, fan-

Putt putt, billi billi, voce per chiamare le galline.

Putta, vale rale voce in Ferrar., quanto ragazza, faneiulla, giovane; ma propriamente tal voce in italiano vale, quanto puttana, baldiacca, donna di Mondo, putia.

Puttach c schiac., guazzetto, intingolo, saporetto, e ma-

nicaretto, piccatiglio, vivanda composta di cose appetitose: per salva: per zuppa, suppa.

Puttell, sing., e puttiè plur., puttello, putto, 12gazzo; e putti, puttelli, plur.

Futtin, vgnir i puttin ai occh, imbambolare, si dice quando inumidendo gli occhi, o ricoprendoli colle lagrime senza mandarle fuori si dà segno di vicino pianto.

Purtinon, o stretta, ald., bacchilone, dicesi d'uomo, che fa delle fanciullaggini: per putto grosso, ben complesso.

Puvlozza, bambola, fantoccia, fantoccio, beffana, fraccurrado.

Puvraja, poveraglia. Puvrazz, poveraccio. Puvron, povero.

Puzà, z dolce, agg., poggiato, appeggiato.

Puzar, z dolce, poggiare, appoggiare.

Puzzangara, pozzanghera.

Pzā, agg., pezzato, dicesi del mantello de'cavalli, anche de'cani, e simili, quando è macchiato.

Fzár, v. pchiar . Pzigada , v. pizgada .

Yzigar, v. pizgar. Pzigor, v. pizgor. Pzigott, v. pizgott.

Pzol, z dolce, poggiuolo,

poggio .

Pzol, z aspra, pezzuolo, pezzo. Pzola, z aspra, pezzuola, piccola pezza, un poco di panno e simili : per la tela intera di qualunque materia, pezzuola, pezza.

Pzon, o stretta, caniccio, e

canniccio, cannajo.

Pzulina, pezzuola, pezzolina, piccola parte di panno o simili: per la tela intera, ma in poca quantità, pezzuo-

la, e pezzolina.

Pzunada, sost., cannata, canicciata, cannicciata, e incanicciata, incanucciata. Far la pzunada, incannue. ciare, incannicciare, fare la cannata, la canicciata.

uacciun, c schiac,, v. cuacciun.

Quadarlett, sost., quadrello, erba grossa valliva .

Quai, quaglia, cotornice, coturnice .

Quajarol . quagliere , quaglieri. Quarantia, ) quarantia, qua-Quarantie; ) rantena, quarantina, spazio di quaranta giorni.

Quarcul dal tlar, calcole.

Quart, v. travett.

Quarta da misurar, quarta, misura per grano, che è

la quarta parte dello stajo. Quartirol, quarteruola, misu-

ra per grano.

Quatr, dir o tirar di quatr, dir parole sconcie, ingiuriose, e bestemmiare.

Quattords, quattordici, nu-

mero.

Quattrin, danaro, danajo, denaro, denajo, voce generica, e quattrino, quattrini: per quattrino, piccola moneta.

Querza, quarcia, e querce. Quinds, quindici, num-

nabbi, agg., arrabbiato, rab-Le bioso, e adirato, furioso, trasportato, e frenetico, e invelenito, accanato, accanito, acceso.

Rabbir, arrabbiare, rabbiare, e adirare, infuriare, incollerire, e arrabbiarsi, cet. : arrabbiare, rabbiare, dicesi anche di grano, o altro, quando si secca prima del debito tempo.

Rabgozz, v. arbgozz.

Rabbocch', c schiac., rabacchio, rabacchiuolo.

Radicch', e schiac., radicchio, cicorea .

Radis, radice, radica.

Radsella, e red, strigolo, rete grossa, che trovasi entro degli animali.

Rafiol, raviole, vivanda, ra-

Ragazzada, ragazzata, fanciullaggine, puerilità.

Ragazzam, ragazzame, ragaz-

Ragistrar, rassettare, acconciare, rabberciare, racconciare, risarcire, ristaurare, rappezzare, raccappezzare,

rappezzare, raccappezzare, rattoppare, assettare, e ricomporre, riordinare: per registrare, notare al registro. Ragn, ragno, aragno, ragno-

Ragn, ragno, aragno, ragnolo, ragnolo.

Ragn, ) ragghio, raglio, Ragnada, ) ragghiata, ragliata, voce dell'asino.

Ragnar, ragghiare, ragliare, voce dell'asino.

Rama, ramo, rama.

Ramada, grata, graticella, rete, reticella, e reticolato, intrecciamento di filo di rame, o di ferro, o simile fatto a guisa di rete, che si mette avanti le finestre e simili.

Ramàr, ramiere, lavorator di rame: per saldare con ramo. Ramazza, ramo, rama, e ramuccio, ramicella, rami-

cello .

Ramazzina, ramicella, ramiscello, ramicello, ramatella, ramuscello, ramoscello, vetta, ramella.

Ramazzina, e.g. dar o far na rammazzina, fate una ram-

manzina, o rammanzino, e rammanzo, riprendere, sgridare, fare una risciaquata, una ripassata.

Rammengh, agg., ramingo... Ramiola, palesta, stromento di ferro, che più com. si usa dal bifolco per nettare il vomere nell'arare.

Ramlett, v. ramulett .

Rampgar, rampicare, e rampicarsi, ravignarsi, aggrapparsi colle mani.

Rampin, truvar di tampin, cavillare, sofisticare, trovar cavilli, pretesti, sutterfugi.

Rampin, rampino: per sutterfugio, cavillo, pretesto, scampo.

Rampin d' acqua, folata d'acqua.

Rampinà, agg., uncinato, oncinato, adunco: per aggranchiato, rattrappato, rannicchiato.

Rampinar, uncinare, oncinare, aoncinare, torcere la punta, piegare, fare adunco: per rannicchiarsi, rattropparsi, aggranchiarsi, il ritirarsi delle membra.

Rampon, rampone, rampi-

Ramulett, cruscherella, gioco in cui si nasconde il denaro in alcuni monticelli di crusca.

Ramzol, o larga, cruschelle.

Ramzol, pan d' ramzol; inferigno, secondo pane.

Ranz, rancio, ranciudo, rancido, rancioso, vieto: per rancio, colore:

Rancina, agg., rannicchiato, aggranchiato, raggricchiato, raggruzzato, ratrap.

pato, raccorciato.

Rancinar, e rancinars, rannicchiare, aggranchiare, raggruzzare, raggricchiare, rattrappare, ritirare, raccorciare, e in sign. neut. pass, rannicchiarsi, raggruzzarsi . cet.

Rancinar al nas, e simili, arricciare il naso, il muso. Ranci, agg., rancidito, ran-

cido, vieto, rancio.

Rancir, rancidire, rancire, invietire, invietare, farsi rancido.

Rancura', v. pressia: Rancura, far rancura, v. pressia .

Ranclla, saltarello, carta legata con entro polvere sulfurea. Ranella, dir al ben dla ra-

nella, barbottare, bisbiglia. re, pispigliare, masticare, brontolare.

Randga, ) rantolo, ansa-Randghella,) mento con risonante stridore di petto.

Rang', far rang', fare a socio, a società.

Ragn, v. ragn.

Rangion, o stretta, sterpo, sterpe, sterpone.

Rangugnar, voce bassa, brontolare; borbotrare, taroccare, masticare, pispigliare.

Rantga, rantolo, ansamento con risonante stridore di petto.

Ranzum, rancidume.

Rappar, e rappars, grappare, aggrappare, rampicare, 'arrampicare, aggrappare, aggrampare, e rampicarsi, grapparsi, cet.

Rapparin, usel rapparin, rap-

paruolo.

Ras, raso, rasente, agg.: per raso, drappo, sost.

Rasa, raggia, e pece. Rasca, agg., raschiato, ra-

so: per pulito, liscio. Rascadura, raschiatura, rastiatura, e raditura.

Rascar, raschiare, rastiare, e radere ; e pulire .

Rason , ragione .

Raspa, raspa, specie di lima. Raspa ) radimadia, rasie-R'aspadora ) ra, strumento di

ferro, col quale si raschia la pasta, che rimane appiccata alla madia, e simili : per raspa, specie di lima.

Raspar, raspare, razzare, zappare, si dice dello zappare, che fanno i cavalli e simili colle zampe: per razzolare , raspare, si dice de'polli, e simili.

Rassada, sost., sgridata, sbarbuzzata, bravata, riprensione, ripigliata, risciaquata, ripassata, ramanzina.

Rassada, far na rassada, sgridare, spellicciare, sbarbazzare, bravare, ripassare, ripigliare, riprendere, fare una rammanzina, o rammanzino, o rammanzino, o ramanzino.

Rassadora, rastiatojo, stromento, con che si raschia, anche rasiera: vedi raspadora.

Rastadora, caviglia, o cavicchia di ferro con un anello pure di ferro in capo per uso de' bovari.

Rastell, e larga, rastrello,

Rastin, v. restin .

Rastlar, rastrellare.

Rastliera, rastrelliera, rastel-

Rastlin, rastrellino.
Rastlon, rastrelline.

Rata, erta, erto, ripido, ripidoso, agg., come e. g. scala erra, ripida, cet.: per montata, salita, erta, sost.: per erta, ertezza ripidezza, ratezza, sost.

Ratarra, cosa di niun pregio, o stima, cosa cattiva, vile, bassa, guasta, malconcia, logora, sdruscita, e cosaccia, eiseranna, ghiarabaldana, lappola, ciammengola: per vecchiume, quantità di cose vecchie, e malandate: stamberga, edifizio, casa ridotta in pessimo stato.

Rava, rapa.
Ravagnadura, ravagliatura.
Ravagnar la Terra, ravagliare.
Ravanell, rafano, ramolaccio, ravanello, ravano, e
radice.

Raviol , v. rafiol .

Ravizz, e ravizza, sing., e plur., sost., ravezzo, e ravezzi plur.

Raz, razzo, striscia vibrata di luce, e raggio: per razzo, sorta di fuoco lavorato, che si getta per festa d'allegrezza.

Raza da roda, raggio, razzo, razza, razzuolo, e razzo.
Razzar, razzolare, e raspare, e razzare: raspare, propriamente si dice dello zappare, che i cavalli e simili fanno colle zampe.

RE
Re, ritrosa, sorta di rete.
Red, rete.

Red, o radsella, strigolo, rete grassa, che trovasi entro delle bestie. Redna, redina, redine.

Registrar, v. ragistrar. Remul, semola, crusca. Remurchinr, c schiac., timur- Riga, riga, linea, chiare. per riga, regola,

Renga, aringa, pesce noto.

Rens, rensa, sorta di tela
fina.

Requia, aver requia, arrequiare, riposare.

Resca, spina, lisca, e resca, resta.

Resca d' furment, e simili, resta, spina, e resca.

Resca d'lin, d'canva, e simili, lisca, resca, piccolo fuscello, che rimane arraccato al filo nella tela, e quella materia legnosa, che cade dal lino, e dalla canapa, quando si maciulla.

Resta d'civol, cet., resta, quantità di cipolle, agli, e simili, intregciati insieme.

Restara, alluvione, golena. Restin, testio, tistio, dicesi delle bestie, allorche non vogliono andar avanti.

Rev, reffe.

## RI

Ribiebula, ribeba, ribeca.

Rider a brazz, ) sgangasciaRider ) re, sgangasciar, e sganasciare dalle risa,
ridere sequaccheratamente,
o squaequeratamente, ridere con istrepito.

Rider soit occh, ) sorridere, Rider ) sogghignare: far bocca da rider, sorridere, sogghignare. Riga, riga, linea, e fila:
per riga, regola, regolo,
lo strumento per tirar linee: per verga, lista, quelle liste ressute ne drappi, e
ne panni, e simili, può
anche usarsi riga.

Rigà, agg., rigato, lineato:

per vergato.

Rigar, rigare, lineare: pervergare, listare, far le verghe, le liste ne' panni, è simili.

Rigarola, riga, regolo, regola, strumento per rigare.

Rimurchiar, c schiac, rimurchiare, il tirare una nave con un'altra a forza di remi. Rinfazzada, rinfacciata, rabbuffo, ributto, rimprovero.

Riufazzar, rinfacciare, getrar in faccia, in volto, rimproverare, raffacciare, ri-

prendere.

Rinfusa, alla rinfusa, avv., alla rinfusa, a rinfuso, confusamente, sossopra, sottosopra, senz' ordine, in
iscombuglio, in isgominio.
Rinverdir, rinverdire, riverdi-

Rinverdir, rinverdire, riverdire, rinverzire, niuverdeg-

giare, rinverzicare.

Ripar, riparo, provvedimento, difesa, parapetto, sponda, riparo: spalletta dicesi di quel risalto, o di arginello fatto a lato di strade, ponti, e simili, che abbian da alcuna parte profondi o dirupi, e sponda, riparo dicesi anche.

Ripas, ribes, uva de' frati.

Risada, risata.

Risch, sost., c schiac., rischio, risico, ripentaglio, pericolo.

Rischiar, c schiac., rischiare, risicare, arrischiare, arrischiare

care.

Rischios, agg., c schiac., rischioso, risicoso; uomo rischioso; affare rischioso, cer.

Risgh, v. risch.

Risgh a risgh, avv., appena, con istento, quasi per poco.
Risin, risino, piccolo riso, e aogghigno, sorriso.

Risin, far un risin, sogghignare, sorridere.

Risparmi, trisparmio, parsimonia...

Risparmiar, risparmiare.

Ristor, v. arsor.

Ristrett, ristretto, agg., per compendio, ristretto, sunto, sost.

Rival d foss, ciglione, cisale, ciglio: e il verbo ciglionare;

fare il ciglione.

Rizz, sost., riccio: per arricciato, ricciuto, riccio, inanellato, agg.: per riccio, sorta d'animale.

Rizza, agg., arricciato, ric-

Rizzar, v., arricciare, inanellare.

Rizzol, trucciolo, brucciolo, quella sottil talda, che trac la pialla nel ripulire il legname.

Rizzol d vida, viticcio.

RO

Rolla, v. fuglara.

Romptesta, rompicapo, rompiresta, cosa che giugne molesta.

Rosapila, risipola, infiammazione sopra qualche parte

del corpo.

Rosp, dir al ben dal rosp, v. ranella.

Rosta, ammasso, mucchio, ammassamento, massa: per pezzo grande, mole, molo: per moltitudine, folla, e fola.

Rosta, far rosta, arrestarsi, ammucchiarsi, ammontarsi, ammontarsi, ammonticinisi insieme, ammonticichiarsi, ammonticaliarsi, ammonticarsi.

Rotul, rotolo; Rotul, v. rozzul.

Rozz, o larga, gruzzo, gruzzolo, mizzo, si dice generalmente di quantità di cose insieme unite: per ciocaca, cioè frutte, o fiori, o foglie nate e unite molte insieme, ed attaccate nella cima dei ramicelli: rozz d'uva, o d frutt, penzolo, sost.

Rozza, rozza, buscalsana, bestia triste, e magra; brenna, e buscalsana, cavalluccio, tristo cavallo.

Rozzul, aver o vgnir i rozzul, o ruzlit ai occh, imbambolare, si dice quando inumidendo gli occhi, o ricoprendo gli occhi colle lagrime, senza mandarle fuori, si fa segno di vicino
pianto, o di dover piangere, v. puttin.

Rozzul d zent, crocchio, adunanza, adunamento di più persone, ragunata.

RÚ

Rubarie, sing., e plur., rubería, ladroneccio, ladroneggio.

Rubazza, robaccia.

Rubetta, robiccia, robicciuola.
Rucca) pennecchio, connocRuccadà) chia, roccata, quella quantità di lino, lana
e simili, che sta sulla rocca: per roccata, colpo di
rocca: appennecchiare, dicesi il mettere la lana, il
lino, e simili sulla rocca.
Rucella, far in tna ruccella,
v. inturtujar.

Rucella, rotella, piccola ruota:
rucella da zangular, battiburro, quel legno, che si
adopera per battere la crema,
o cremore, o fior di latte,
onde farne il butirro.

Rucla, ruca, eruca, rucchetta, erba nota.

Ruda, ruta, erba.

Rudada, rotaja, striscia, orma, segno, che fa in terra la ruota.

Rudel , v. urdel .

Rudella, rotella, piccola ruota: rudella da zangular; batti-burro, quel legno, che si adopera per battere la crema, onde farne il butirro.

Rudlà, v. urdlà. Rudlar, v. urdlàr. Rudlinà, v. urdlà.

Rudlinadura, v. urdlinadura: Rudlina, rotellina, rotelletta. Rudlinar, v. urdlar.

Ruff, muso arricciato, arruf-

Ruff, far al ruff, fare il muso, arruffarsi, arricciare il muso, il ceffo, la faccia, far brutto ceffo, e far il viso dell'arme, far viso arcigno, torto.

Ruffa, agg., arruffato, ar-

ricciato.

Ruffars, arruffare la faccia, o il ceffo, arricciar il ceffo, la faccia, fare il muso, far brutto ceffo. Accigliare, accigliarsi, increspar le ciglia per collera o altro. Ruffian, ruffiano, paraninfe,

Ruffianar, ruffianare: aruffia-

nare, ruffianare, affazzonare una cosa coprendo i suoi difetti per farla apparir più bella, e migliore, e venderla più cara.

Rufla, forfora, forfore, forforaggine, escrementi bian-

chi di capelli.

Ruga, bruco, verme, eruca, ruca, e brucio.

Rugant, agg., arrogante, duro, aspro, tracotante, insolente, orgoglioso, ruvi-

do, superbo.

Rugantar, voce bassa, arrogantare, insolentire, esser tracotante, parlar con tracotanza, orgoglio, arroganza, asprezza, ruvidezza, durezza, insolenza.

Ruganza, arroganza, orgoglio,
-alterigia, tracotanza, asprezza, ruvidezza, durezza,

insolenza.

Rugar, o rugars, spennarsi, spennacchiarsi, si dice de' polli, uccelli, quando mutano le penne: per levare, o togliere i bruchi dalle piante. Muda, dicesi il snutar delle penne, che fanno in certo tempo i polli, uccelli.

Rúggiar, ringhiare, dicesi d'alcuni animali, e particolarmente de cani, quando irritati digrignano i denti, e figur, dicesi degli uomini, allorche irritati digrignano i denti, e quasi bronrolando, mostrano di voler mordere: per semplic. brontolare, pispigliare, borbottare, masticare, rimbrottare, susurrare, taroccare, taccolare: per rugghiare, ruggire, voce del leone, e simili fisre.

Rugida, ringhio, parlandosi di cani, ed alcuni altri animali: rugghio, ruggio, ruggiamento, ruggito, parlandosi di lione, tigre, e si-

mili fiere .

Ruggir, v. ruggiar.

Ruglett, crocchio, adunanza di più persone, adunamento, raunata, ragunata.

Rugnida, grugnito, lo strepito del porco.

Rugnir, grugnire, grugnare, lo stridere del porco.

Rugnon, o stretta, sost., arnione, argnone, rene, e

volg. rognone.

Rugnos, e stretta, agg., rognoso: per scabro, ronchioso, scabroso, aspro: per
bernoccoluto, bitorzoluto,
bozzoluto, pieno di bernoccoli, e ronghioso, tuberoso.

Rugul, v. ruzzul.

Rugular, rotolare, rotare, ruzzolare, e voltolare, rivoltare,

Rugulun, v. ruzlun.

Rumadura, sost., grufolatura, razzolatura, quel terreno smosso dal grugno del por-

co, e simili.

Rumàr, grufolare, il razzolare del porco col grugno, e
simili: per trambustare, il
sommover le cose disordinandole, e sgominare, scompigliare, rovigliare, rovistare, metter sossopra: per
fiugare, cercar con attenzione.

Runatisam, reumatismo, reumi, sorta di malore.

Rundon, o stretta, semnar d'rundon, seminare a soverscio, il seminare al primo rompere, che si fa la terra.

Rumgar, rugumare, digrumare, rummare, proprio de'

bovi .

Rumigar, ruminare, pensar seco stesso, riandar col pensiero, fantasticare, cercare: per indagare, cercare, frugare, tentare, frugacchiare. per tare, operare, lavorare.

Rumlett, e stretta, zogh d'rumlett, cruscherella, giuoco consistente in cercare i denari nascosti in alcuni monticelli di crusca.

Runà, agg., scosceso, disco-

sceso, smottato, sgrottato: per rovinato, caduto

Runadura d' terra, sost., smottatura, sgrottatura, scoscesa, discoscesa, mota, scoscendimento; e dirupo, dirupamento; per rovina, discadimento, caduta, rovesciamento.

Rumàr, smottare, ammottare, sgrottare, scoscendere, discoscendere, si dice del rovinare, che fa la terra a pendío: per rovinare, cadere.

Runchetta, roncola, coltello

adunco.

Runfar, russare, lo strepitare, che si fa dormendo. Rusar, rosajo, pianta, che

produce la rosa.

Rusari, rosario, corona della B. V.

Ruscarolla, cassetta da spazzature, così chiamasi quel arnese di legno, dove si mettono le immondizie.

Rusch, mondiglia, vagliatura, spurgamento di formento, e simili: per patrume, pacciume, spazzatura, immondizia.

Rusgà, agg., corroso, rosicaro, rosicchiato, e logo-

ro, logorato.

Rusgadura, corrosione, rosura, rosume, logoramento, rosicchiatura, rosicato, logoro, corroso, rodimento, roditura, rosicatura.

Rusgàr, rodere, corrodere, rosicchiare, rosecchiare, rosicare, e logorare, consumare.

Rusghin, aver dal rusghin, aver rancore, sdegno, odio coperto, corruccio, o esser corrucciato, aver ruggine, astio, antigenio, malevolenza, odiosaggine, risentimento, indignazione, ira, guardar di mal occhio.

Rusghin, sost., grisatojo, strumento di ferro, col quale si vanno rodendo i vetri a' destinati contorni:
per autigenio, avversione,
corruccio, astio, risentimento.

Rusgnol, lusignuolo, usignuo-

lo, rosignuolo, osignolo, usignolo.

Ruspazz, rospaccio.

Rustican, mirabolano, frutto

Rustidura, arrostitura, arrom

Rustir, arrostire: crogiolare, dicesi il cuocer bene cosa, e crogiolarsi, cuocersi bene: crogiolarsi, dicesi anche dello stare molto al fuoco, e dello stare molto nel letto, e pigliarsi tutti i comodi, e piaceri.

Rustizzar, v. Rustir .

Rutar, urtare.

Rutlar, tirar di ruttiè, ruttare, eruttare, tirar rutti: arcoreggiare, dicesi del mandar fuori vento dalle parti di sopra con violenza, e turbamento di stomaco.

Ruton, urtone, spinta.
Ruttam, rottame, pezzame.

Ruttel, rutto,

Ruttunar, urtare, spingere, Ruvad, agg., ruvido, scaltro, ronghioso, ispido.

Ruvia, ) pisello.

Ruvion, v. vlupp.

Ruviott, o larga, rubiglia,
sorta di legume selvatico

sorra di legume selvatico simile al pisello.

Ruza, z dolce, rombo, romore, susurro, strepito,
romoreggiamento, mormoramento, fragore: stroscio,
si dice propriamente dello
strepito dell'acqua in cadendo, e simili: gorgoglio,
mormorio, gorgogliamento,
il romoreggiar dell'acque,
dei liquidi bollenti, degli
intestini, o per vento, o
altra cagione: rombo, che
è propiamente il romore,
che fanno le api, vespe, e
simili: v. susur.

Ruzar, z dolce, rombare, far rombo, romoreggiare, far romore susurro, strepito, v. ruggiar; strosciare, si dice propriamente dello strepito dell'acqua in cadendo e simili: gorgogliare, il romoreggiar dell'acqua, dei liquidi bollenti, degli intestini; v. susur.

Ruzzella, rotola, ruzzola, rotella: ruzzella da zangular, batti-burro, quel legno, che si adopera per sbattere la crema, onde farne il butirro.

Ruzzella, fars in tna ruzzella, arioncigliare, roncie
gliare, e arroncigliarsi, roncigliarsi, si dice della serpe, e simili, allorchè percossa si ritorce in sè: si
dice anche del porco, del
leone, e simili, quando ritorcono la coda, arroncigliare, o rancigliare la coda.

Ruzla, ruzzola, rotola, cosa ronda a modo di rotola: per rotolo, ruotolo, volume di cose, che si avvolge insieme.

Ruzlàr, rotolare, ruzzolare, rullare; e voltolare, rivoltare, andar voltolone o voltoloni.

Ruzlitt, wgnir i ruzlitt ai occh, imbambolare, si dice, quando inumidendo gli occhi, o ricoprendoli colle lagrime senza mandarle fuori, si dà segno di vicino pianto,

Ruzlun, andar in ruzlun, o

rugulun, rotolare, ruzzolare, andar rotolone, andar voltolone, o voltoloni.

Ruzna, ruggine, feruggine: lanugine, quel malore giallo, che viene su d'alcune piante.

Ruznert, agg., rugginoso. Ruznir, arrugginire, inrugginire, divenir rugginoso.

Ruzzars, circuire, intornare, circondare, cignere, andar intorno, aggirare, rinchiudere; per unirsi insieme, radunarsi, congregarsi, ammucchiarsi, ragunarsi.

Ruzzul, sing., e plur., curro sing., e curri plur., legni rotondi, che si mettono sotto le cose gravi per muoverle più agevolmente.

Ruzzul, vgnir i ruzzul ai occh, v, ruzlitt -

SA

Sa, avv., abbastanza, a bastanza, a pieno. appieno, a sufficienza, bastantemente: per assai, molto. Saba, sapa, mosto cotto. Sabbiella, sabbia minuta, renella.

Sabbion, sabbione, sabbia.
Sabbiunara, renaccio, renajo,
renischio, dicesi di terreno renoso, e di quella parte del lido del mare, o
del letto del fiume rimasa
in secco, nella quale è la
M 2

rena, e ghiaja, greto, Sabbiunarolla, polverino. Sabbiunizz, agg., sabbioso, sabbionoso, sabbioniccio, renoso, arenoso, terreno sabbionoso.

Sabla, sciabola, sciabla. Saccara, saccaja.

Saccozz, v. scartos.

Saccozza, sacchetta, tasca: per saccoccia, tasca: carniere, carniera, carniero, dicesi propriamente di quella tasca, che portano i cacciatori, pastori, e simili: per bisaccia, bisacce, tasche collegate insieme, con due cinghie o altro, che servono a più usi : scarsella, spezie di taschetta, o borsa per tenervi dentro denari.

Saccussar, ) concussare, scuo-Saccuzzar, ) tere, e concus-

sarsi, scuotersi.

Sagatar, vessare, maltrattare, malmenare, e straziare, trattar ingiustamente, iniquamente, crudelmente, e cavar le penne maestre : per scannare, strozzare, sgozzare, uccidere.

Sagatin, agg., molesto, infestatore, e perturbatore, disturbatore, vessatore: per segavene, a segaveni, si dice di persona, che tiran. neggia altrui il proprio in-

teresse: per mediconzolo, medico di poco valore : per chirurgo mal pratico, ignorante, v. schiapin.

Sagrà, sost., luogo sagro, sagrato, sacrato: per cimitero, cimiterio, luogo ove si seppelliscono i cadaverì.

Sagradona, sagratona, fame

assai sensibile.

Sajugla, antar, o esser cet. in sajugla, andare o essere in succhio : per patire, o far venire, o avere frega, appetito intenso, zuollo, innuzzolire: per andare o far andare, mettere, cet. in amore, far venire o aver cet. fregola, uzzolo, zuollo, appetito intenso, voglia ardente, innuzzolire, e fig. andar in succhio.

Sajuppar, v. sagatar.

Sal, sentir d' sal, assaggiare, prelibare, saporare. e far il saggio, far la salsa; la credenza, fare assaggio.

Salamon, salamone, e salmone, pesce noto.

Salamoria, salamoja.

Salaquament, scialacquamento, profusione: per sciacquamento.

Salaguar, scialacquare, dissipare : per sciacquare, risciaquare .

Salarin , saliera'.

Salàss, salasso, il cavar sangue.

Salda, salda, amido.

Salgà, ) mattonato, sust. e Salgada,) agg., si dice quando il pavimento è fatto di mattoni: per selciata, ciottolata, e selciato, sust., e agg., e dicesi del pavimento fatto di sassi o ciottoli; e lastricato, e lastricata, sust., e agg., quando il pavimento è fatto di lastre, o quadri grandi di pietra viva.

Salgàr, ammattonare, mattonare, dicesi allorchè nel pavimento adopransi mattoni: selciare, ciottolare, quando il pavimento si fa con sassi o ciottoli; e lastricare, allorchè adopransi nel fare il pavimento lastre o quadri di pietra viva.

Salghin, selciatore.

Salin , v. salarin .

Saliva, scialiva, sciliva. Salmistar, voce bassa, salni-

tro, nitro.

Salmistrar, sost., salnitrajo. Salmistros, agg., salnitroso, nitroso.

Sals, salcio, salce, salice, albero.

Salsàra, salcetto, luogo piantato di salci.

Salt dal munton, corvetta, salto che fa il cavallo.

Salt, o salti, andar a salt,

velocemente: per andar di salto, e andar saltelloni. Saltarott, andar d'saltarott, andar saltelloni. Saltazzar, saltabellare.

Salvadigh, agg., salvatico, selvatico.

Salvadinar, salvadanajo. Salzizza, salsiccia.

Sam, sciame, sciamo, e same. Samàr gli av, sciamare.

Sandraca, sandaraca, e sandaracca, minerale.

Sangiott, singhiozzo, singozzo, singulto.

Sangiuttir, singozzare, singhiozzare, singhiozzire.

Sanguanella, sanguinella, sanguinaria, arbus.

Sanguettula, sanguisuga, mignatta, sanguettola.

Sansarie, e sansalarie, sen-

Santacros, alfabeto.

Santàr, e sentàrs, sedere ? Santateccia, agg., c schiac.; pinzocchero, baciapile, bac-

chettone, spigolistro.

Santier, sentiero, strada, via:
per alfabeto, e quel libriccino, che usano i ragozzi
per imparare a leggere, dove evvi l'alfabeto.

Santin, sorta di giucco fanciullesco, che si fa con una pietra, o mattone sopra cui posto per ritto in terra vi ai mette sopra quel denaro o altro convenuto, poi vi si tira contro con altra pietra o mattone, restando vincitore chi è più vicino al denaro, dicesi sussi.

Santul, padrino. Santula, mattina.

Sanzues, sangioveto, sangiocheto, sorta d'uva, e vino. Sarradora, serratura, serrame,

toppa.

Sarradora da car, cet., barra, sbarra, arnese di fetto, o legno per trattenete l'impeto de' catti, carrozze, e simili nelle calate: e il verbo barrare, sbarrare, metter la barra.

Sarrai, sing., e plur., serraglio, serraglia, e serraglie,

cet. plur.

Sarraja, serraglia, setraglio:
per saracinesca, seracinesca, quella serratura di legname o simile, che si fa
calare dall'alto al basso per
impedire il passaggio alle
acque, agli animali, e sinuli, anche serratura.

Sairar, seriare: serrare alla vita, si dice delle vesti stiette, che combagiano al-

la prisona.

Sarrasina, seracinesca, saracinesca, quella serratura di legna, che si fa calare dall'alto al basso per impedire il passaggio alle acque, a-

nimali e simili, e serrame, serratura.

Sassada, sassata, e pietrata.
Sassar, ciottolare: per sassare, trarre, o tirare sassi, o sassate.

Savanar, agitare, dimenare, scuotere, e quassare, squassare, crollare.

Savar, sauro, mantello di

cavallo.

Savazà, agg., diguazzato, il dibatter l'acqua, vino, o simili ne'vasi: per sturbato, mischiato: per dimenato, scosso, agitato: per esaminato, provato, sperimentato, razzolato.

Savazar, diguazzare, il dibatter l'acqua, vino, o simili ne'vasi: per mischiare, sturbare, metter sossopra: per dimenare, agitare, scuotere, e squassare: per esaminare, interrogare, sperimentare l'altrui sapere, pesare, razzolare, spolverare.

Saver, nome, sapere, scienza, notizia.

Saver, verbo, sapere: sapere, o avere una cosa su per le dita, o su per le punte delle dita, cioè saperla benissimo: per sapere, aver sapore.

Savon, sapone.

Savunada, saponata.

Saz, z dolce, tor, o metter

da saz, mettere a saggio, o dar saggio, dare o mettere a pruova, in pruova, provare, si dice generalmente delle vesti e simili.

Sbabazzar, sgavazzare, esultare, gavazzare, tripudiare, giocondare, e giocondarsi, sollazzare, e sollazzarsi, godere, deliziarsi, esser in festa, in gioslito, in gazzuro, pigliarsi piacere, dilettarsi, gioire, gongolare, rallegrarsi: per stare agiato, comodo, godere, stare con tutti i comodi, crogiolarsi, e pigliarsi tutti i piaceri.

Shablon, agg., chiacchierone, ciarlone, ciarlatore, parolajo, loquace, cicalone: per cospettone, smargiasso, lancia cantoni, pesamondi, millantatore, strombettiere,

spaccone, trasone.

Sbac a sbac, si dice generalmente del mangiare, e bere, a crepa pelle, a crepa corpo, o pancia, a bizzeffe, a busso, a bussa, abbendantemente.

Sbacciucar, c schiac., esser scemo, eggiero, folleggiare, vaneggiare: per suonare: per rinaccare, dar botti con ampana: per strimpellare, euonar malamen-

te qualche stromento.

Sbactar, battere con bacchetta: scudisciare, scurisciare, battere con iscudiscio, o sottil bacchetta: per mangiare.

Sbadach', c schiac., badiglio, sbadiglio, sbaviglio: per spiraglio, spiracolo, sfiatatojo: per sbarra, arnese, che si pone altrui in bocaca per impedirgli la favella, o per altra ragione.

Sbadach', andar a sbadach', c schiac., agognare, golare, anclare, appetire, desiderare avidamente, con ardenza, spirare, uccellare una cosa, aver la fregola, ustolare, far lappe lappe, venire, o avere l'acqua, o acquolina in bocca: per l'andare a nuoto, a fior d'acqua che fa il pesce boccheggiando, allorchè l'acqua si guasta, boccheggiare. Sbadaciament, c schiac., ba-

Sbadaciament, c schiac., badigliamenro, badiglio, sbadiglio, sbadigliamento.

Sbadaciar, c schiac., badiglia.
re, bavigliare, sbadigliare, sbavigliare: boccheggiare, muover la bocca con aprirla, e serrarla nel mandar fuori gli ultimi spiriti, e dicesi così de' pesci, volatili, quadrupedi, e degli uomini.

Stadaciarolla, c schiac., v. sbadaciament.

Shadà, agg., socchiuso, alquanto aperto.

Sbadar, socchindere, aprire alquanto, non intieramente chindere.

Staffajon, agg.,) sbajaffone.

Stalanz, salto, slanzo.

Stalanzar, saltare, e slanciare, lanciare.

Sbalbattada, dibattimento d'ale, dibattuta, scossa, scuotimento, crollo, svolazzo, svolazzamento.

Stalbattai, svolazzare, dibattere, scuotere, dimenare le ale per semplicemente dimenare, dibattere, scuotere.

Sbaldarie, cibo dannoso, cattivo, malsano: per bagatelle, coserelle, coselline: per zuccherini.

Shallà, ) spallato, Shallada, agg., ) come contratto spallato, causa spallata, e simili: per shallato, l'aprire, o disfar le balle.

Sballar, sballare, aprire, disfar le balle: per svanire,
dissipare, sparire, annientare: per scacciare, perdere, cacciare, mandar via,
allontanare: per dissipare
le proprie si stanze, sprecare, predigalizzare, scia-

lacquare, spender profusamente: per strombettare, strombazzate, millantare, cospettare, lanciar cantoni, tirar cospettoni, lanciar campanili, iperboleggiare: per ficcare, piantar carote, carotare, dir cose false, a voler darle ad intendere.

Sballotar, sfavare, sballottare, dare o aver i voti, o
le fave, o le ballotte contro, e riprovare co' voti,
rifiutare: per cacciare, o
gettare contro altrui pallot-

te, o pallottole.

Sbalurdagin, sbalordimento, stordigione, sbalordaggine, balordaggine: per abbarbaglio, abbarbagliamento, abbaglio, abbagliamento, offuscamento della vista.

Sbalurdì, agg., sbalordito,

stordito, confuso.

Shalurdir, shalordire, stordire. Shalusar, v. strusiar.

Sbambular, esser disuguale, non combaciarsi, essere una delle parti rallentata, o allentata, o rimessa.

Star, sparo.

Sbaraja, v. sbaravaja. Sbarain, sing., e plv., sba-

raglino , giuoco ,/

Sbarar, sparare: parare. si dice del cavalb. che tira calzi, e calcitare scalcheggiare: sparare dicesi pure · del fender la pancia per cavarne gl' interiori : per metter le sbarre, v. sbadach': per barrare, imbarrare, sbarrare, metter la barra, o sbarra ai carri e simili, cioè quell' arnese di legno o ferro per impedir l'impeto de carri, e simili nelle calate, o per separare, o impedire il passo per alcun sito : per strombettare, strombazzare: millantare, cospettare, tirar cospettoni, lanciar cantoni, lanciar campanili: per ficcare, o piantar carote, carotare, dir cose false, e voler darle ad intendere.

Sbaravaja, alla sbaravaja, all' incostanza de' tempi, all' intemperie, allo scoperto, all'aperto, in abbandono, senza cura, senza custodia, senza attenzione.

Starbegula, agg., ciarliera, garrula, loquace, ciarlona, gracchiatrice: per ardita, spavalda, petulante, audace.

Sharbuzzada, rinfacciata, sbarbazzata.

Sbardella, bargiglione, bargiglione, bargiglio, barba, quella carne rossa, che pende di sotto il becco de galli, galline, e simili: bargiglione, dicesi pure di quella carne, che è sotto il gozzo a' becchi.

Sbargà, agg., squarciato; stracciato, sfregiato, lacerato, scisso, fesso, rotto. Sbargador, o stretta, squar-

Sbargador, o stretta, squarciatore, laceratore.

Stargar, squarciare, lacerare, stracciare, sfregiare: sbargars dal rider, rompersi a ridere, rompersi dalle risa, ridere smoderatamente.

Sbarguttà, agg., pillottolato: per verdisecco, passo, agg. di ramo, pianta, erba, cet. mezzo appassita.

Sbarguttar, pillottolare, pillottare, gocciolare sopra gli arrosti con materia strutta bollente.

Sharlocch, c. schiac., v. stralocch.

Sbarlucciar, sbirciare, socchiadere gli occhi per vedere con più facilità le cose: per veder poco, aver corta vista: per semplic. guardare, occhiare, osservare.

Sbarlumar, v. sbarlucciar.
Sbarunzar qualch cosa, baronare, guastare, sconciare
checchesia.

Sbarra, sbarra, barra, sbarro, Sbarrar, abbarrar, sbarrare, mettere la sbarra: per sparare, tirar colpi di strum. da fuoco.

Sbaruzzà, esser sbaruzzà, croc.

chiare, esser cagionevole, malazzato, patito, spossato, affaticato, snervato, allenato, logoro, passo, floscio, indebolito, languido, fiacco, debole, fievole, acquacchiato, infermiccio,
consumato, affralito,

Sbaruzzant, barocciajo, conduttor di baroccio.

Sbasì, agg., disparuto, sparuto, impallidito, pallido, smorto, e ammalaticcio, infermiccio, indebolito, patito, allenato, floscio, passo, v. sbaruzza: per basito, da basire, cioè morire: per basito, cioè svenuto.

Shattucciar, c schiac., pazzeggiare, far pazzie: per suonar campane, v. sunar.

Sbavadura, storsione, torsione, torta, distensione, tortura.

Sbavar, e sbavars, prendere, o pigliare una torsione, tortura, distensione di piede, mano, cet., torcere, e torcersi, stravolgersi, stravoltarsi una mano, piede, cet.

Shavacciar, imbavare, imbrattar di bava.

Shavzar, calare appena dal giusto peso.

Stavion, o stretta, agg., ciancione, cianciatore, squac-

quera: per maldicente, maledico, sparlatore, morditore, mormoratore.

Sbca, agg., rotto in parte, e logoro, logorato, corroso, si dice di cosa, che abbia piccola rottura in qualche parte: per storto, sbilenco, sbilengo.

Stear, rompere, e logorare, corrodere, dicesi, allorchè si fa qualche piccola frattura in alcuna cosa.

Sberch', agg., c schiac., imperito, malpratico, grosso, inesperto, semplice, soro.

Sberciar, c schiac., sberciare, tirar fuori dello scopo: e esser malpratico, inesperto, imperito, soro.

Sberla, marrovescio, rovescione, e schiaffo, guanciata, ceffata, mascellone, gotata, manrovescio.

Sighengh, e stretta, agg., sbilenco, sbilengo, bilenco, storto.

Sbianczadura, imbiancatura, imbiancamento, bianca-

Sbianczar, imbiancare, dare il bianco, imbianchire.

Sbianczin, imbiancatore, chidà il bianco.

Sbiassugar, biasciare, biascicare, denticchiare, dentecchiare, malamente masticare, o per mancanza di denti, o per altro.

Stiavad, agg., scolorito, smunto, pallido, sbiavaro, come colore pallido, sbiavato, dilavato, sbiadato.

vato, dilavato, shiadato.

Shiess, d'shiess, di shiescio,
di shieco, di schiancio,
di stancio, di sghembo,
di schisa, e di traverso, di
storto, e il verbo schiancire, e di scarso, e il verbo scarsare, come dare o
percuotere, o guardare, andare di shiescio, di schisa, cer.

Sbignar, svignare, fuggir presto, e di nascosto.

Sbirucchiada, e schiace, birocchiata, camerata di persone portate nello stesso birocchio.

Sbirucchiar, c schiac., condurre, o menare, o farsi menare in cocchio, in birocchio.

Sbizzarirs, sbizzarrirsi, scapricciarsi, scapriccirsi.

Sblisgar, sdrucciolare, scivolare, smucciare.

Sblisgarolla, sost., lubrico, sdrucciolo, liscio, e lubricità, lubrichezza.

Sblisgarolla, far la sblisgarolla, scivolare, sdrucciolare, smucciare.

Sblisgh, sost., lubrico, sdrucciolo, liscio, lubricità, lubrichezza, e cosa sdruccievole, sdrucciolente, sdrucciolante, sdrucciolamento. Sblisghet, agg., lubrico, sdrucciolo, liscio, sdruccioloso, sdrucciolente: sdrucciolante, sdruccievole.

Sblisgon, o stretta, discesa, pendío, pendenza: per lubrico, sdrucciolo, liscio, lubricità, lubrichezza, cosa sdruccievole.

Sborgna, febbricella, febbriciatola, febbretta, piccola febbre: per malinconía, tristezza, e debolezza, fiacchezza: per ubbriachezza, v. può.

Sbrada, agg., spelazzata, si dice della lana, e simili, allorchè si è aperta, e scelta la buona dalla carriva.

Sbrador, spelazzino, che spelazza la lana, e simili.

Sbragassada, strombertata, scoppiettata, bravata, cicalata, schiamazzata, chiassata, sparata: per frastagliata; discorso mal ordinato.

Sbragassar, strombettare, scoppiettare, bravare, cicalare, far chiasso, schiamazzare: per frastagliare, discorrere senz' ordine, imbrogliare. Sbragasson, agg., smargiasso, spaccone, arcifanfano, mil-

lantatore, cospetrone: per ciarlone, chiacchierone,

cicalone.

Sbraida, rigno, nitrito, voce del cavallo, e annitrio. Sbrair, nitrire, rignare, ringhiare, voce del cavallo. Sbrandlar, sbrandellare, lace-

rare, e sbranare.

Sbrar, spelazzare, si dice della lana, e simili, allorchè si apre, e si sceglie la buona dalla cattiva.

Sorasada, sbraciata, l'allargar le brace accese: per sbraciata, parlata con fuoco, con impeto, con calore,

con petulanza.

Sbrasar, sbraciare, allargar le brace: per sbraciare, parlar con fuoco, o petulanza, o mostrar di voler far gran cose: abbraciare, infocare, il ridurre in bracia, o infocar come bracia alcuna

Sbrason, agg., sbracia, fanfarone, rodomonte, sbravazzone.

Strattar, sbrattare.

Sbrazzà, agg., sbracciato, allargato colle braccia: vedi argumblà.

Sbrazzada, sbracciata, allargamento di braccio.

Sbiazzar, o sbrazzars, v. ar. gumblar.

Sbrazzars, sbracciarsi, gar le braccia.

Soregh, sfregio, squarcio, scirignata, squateiatura, sberleffe, sberleffo : per fenditura, apertura, fessura, e foro, buco, buca.

Sbrica, agg., ardira, sfacciata, gaglioffa: per baldrac-

ca, v. sgualdrina.

Sbrich, e sbric, agg., sfacciato, spavaldo, ardito, gagliosfo, galeone, briccone. Sbris, agg., scusso, brullo, che non gli è restato niente.

Sbrissar, v. sblisgar.

Sbruclar, levare, togliere le punte tenere, o i polloni dei rami degli alberi, e simili: per sfogliare, sfrondare, brucare.

Sbrudacciar, imbrodolare, intridere, imbrattare, insoz-

zarc .

Sbruff, sbruffo, spruffo, spruzzo: per dono, regalía, regalo, presente, donativo.

Sbruffada, spruzzata, spruffata, sbruffata, e zaffata, la quale ultima voce serve propriamente per lo spruzzo de' liquori, quando escono

con impero. Sbruffar, sbruffare, spruffare,

spruzzare.

Sbruzzant, chi conduce, o mena il baroccio; e chi lavora col baroccio.

Sbruzzar, il menare, o condurre il baroccio; e lavora-,

re col baroccio.

Shuced, agg., shaceato, dise-

nesto nel parlare. Sbuch', c schiac., ) bucci , sost. Sbucciadur, Sbucciada , c schiac., trucata, trucciata, colpo di palla dato contro d'altra palla: per ferita, rottura, lacerazione fatta con isprocco, o altro: per cornata, ferita fatta con corno: per scorticatura , scarnatura , sbucciatura, rottura di pel-

Sbucciadura, c schiac., v. sbuc-

le fatta con isterpo, sproc-

ciada .

co, o altro.

Sbucciar, c schiac., trucare, trucciare, gettar palla contro palla : per ferire, forare, rompere alcuna parte del corpo con isprocco o altro: per scorticare, scarnare, scalfire, sbucciare, il levare la pelle, o parte della pelle, e romperla con isterpo, sprocco, o altro. Sbudlar , sbudellare .

Shuffunà, agg., beffato, schernito, dileggiato, deriso. Sbuffunar, beffare, deludere, burlare, dileggiare, schernire, prendere a gabo, dare il pepe, la baja, la berta. Sbuffunza , v. sbuffuna . Sbuffunzar, v. sbuffunar.

Sbuffunzador, beffardo, derisore, dileggiatore, scherni-

tore, sussannatore,

Shugada, agg., imbucatato; imbiancato.

Sbugadar, imbucatare, imbiancare .

Sbui, agg., passo, vizzo, appassiro, verdisecco, agg. di pianta, o ramo.

Sbujenzar, scottare, e sboglientare, ma è voce bassa, e da non usarsi.

Sbuir, appassire, avvizzire, avvizzare: per bollire, bollimento d'acqua e simili: per sobbollire, bollimento poco apparente e quasi coperto d'acqua, o simili: per grillare, il bollire del vino nuovo nella botte.

Sburar, scaricare, discaricare, alleggerire, alleviare, e sfogare : per sciogliere, e dissipare, sfogare: per sborare, cioè uscir fuori, o dir checchesia,

Sburlon, a stretta, spintone, urtone, urto.

Sburlunar, urtare, spingere, dar urto, spintone.

Sbus, agg., bugio, buso, bucato, forato.

Shusa, agg., bucato, buso,

Sbusar, bucare, bucherare, forare.

Sbusinar, buzzicare, muqversi pian piano: per bucinare, pispigliare, bisbigliares per trugare, frugacchique

190

frugolare, l'andar tentando con bastone o simile in luo-

go riposto .

Sbusinel , v. businel . Sbutzar, rintoccare, suonar la campana a botti, a tocchi separati.

SC

Scabell, sgabello. Scador, o stretta, prurito, prurigine, titillamento, mordicamento, pizcicore: far scador, pizzicare, mordicare, prurire.

Scaffa, scancería, scaffale, scancia, palchetti d'asse, ove si tengono piatti, cet.

Scagaborda, sost., paura, timore, pavento, sbigottimento, spavento.

Scagagn, e scagagnin, cosa piccola, e abbiecta, vile, negletta, cattiva, peggiore; per isceltume, sceliticcio, rimasuglio, avanzo, marame .

Scagazzar, scacazzare; per sconcacare, smerdare, bruttar di merda,

Scagazzon, scacazzone, agg. Scacchiera, scacchiere, scacchiero, tavola scaccata.

Scaja, scaglia, scheggia, scheggio, si dice di quel pezzuolo, che si leva dal marmo, ferro, e simili : per squama, e scaglia del pesce, serpente, e simili:

e scaglia, scheggia, dicesi di quella sottil striscia di legname per uso di far corbelli, panieri, e simili.

Scaja da battar fogh, focaja, selce, scaglia.

Scaja, agg., scagliato, scheg. giato,

Scajar, scheggiare, scagliare, levare o fare le scaglie o scheggie,

Scajóla, scagliola, e scagliuolo. Scajon, o stretta, agg., sem galino, chi è di complessione adusta, e non atro ad ingrassare: cavall scajon, cavallo scagiione.

Scalanc, v. scarloss.

Scalcagnella, a scalcagnella, dicesi allorchè le scarpe o simili, cadeno dal calca. gno, che vale, aver le scarpe scalcagnate, o esser scalcagnato dal verbo scalcagnare, aver le scarpe a cianta, e in termine basso, aver le scarpe a cacajuola . f

Scaldin, brasiere, caldanino, e caldano, e volg. scaldino, Scalfarott, o larga, calzerot.

to, scalferone.

Scalin, scalino, gradino, Scalmana, scalmana, scarmana, Scaltri, agg., spavaldo, ardito, e impertinente, insolente, audace. "

Scalvar i arbur, scapezzare,

svettare, scapitozzare : per potare, tagliare i rami superflui: e scalvare, voc. lomb.

Scalzacan, agg., scusso, meschino, v. sbris; scalzacane, scalzagatto, ma in toscano suona di più, cioè malendrino, ciurmadore,

Scamorfi, lezie, lezi, lezia, lezio, moine, smorfie: per gesti affettari, ridicoli, civetterie: per ritrosia, difcoltà. Moiniere, dicesi, chi fa moine, lezie, cet. Scamorfios , o stretta , agg., moinjere, lezioso, chi fa moine, lezie, smorfie: per ritroso, schifo, schifoso, schifiltoso, disdegnoso.

Scampanament, scampanata, scampanio,

Scampangar, sonare, o suonare le campane a festa: nel figur, per titubare, vacillare, barcheggiare.

Scampar, campare, vivere: per salvare, liberare, scampare, ed in sign. neut. salvarsi, cet.

Scancia, scansia, scaffale. Scandai, sing., e plur., scandaglio, e scandagli, plur. Scandajar, scandagliare.

Scanell da viullin, e simili. ponticello, scagnello, e Scannetto.

Scanla, agg., scanolato, striato .

Scanladura, scanalatura, stria, striatura .

Scanlar, scanalare, accanalare, incavare a guisa di ca. nale, cet., e striare: per percuotere con materello, e volg. canella.

Scans, scarso, scancio, sguancio, dicesi, quando il colpo o simili ferisce, o tocca obbliquamente, come terire di scarso, cet.

Scansar, cancellare, scancellare: per ischivare, scansare, sfuggire: per iscarsare, cogliere di scarso, di scancío, di sguancio, si dice quando il colpo o simili ferisce, o tocca obbliquamente, o colla parte più debole .

Scanson, o stretta, frego. cancellatura, litura : per i. scorbio, sgorbio, scaraboc. chio, macchia d'inchiostro. Scantazzar, scantacciar, cantacchiare, cantarellare, e

cantazzare. Scantinar, mancare, fallate, errare, divertire, o divertirsi, deviare, o deviarsi, discostarsi, allontanare, dedisconvenire, scon-

venire, dissentire, discordare, anche esser differen-

1c, dissimile.

Scantussa, sost., botta, colpo, percossa.

Scantussà, agg. v. sbaruzzà. Scantussar, battere, percuo. tere, dar busse, botte : per concussarsi, scuotersi,

Scanzia, scancia, scansia, scaffale, luogo, ove si tengono libri scritture.

Scapin, pedula, scapino: per sutterfugio, scampo, prete-

sto, cavillo.

Scapin, truvar di scapin, cavillare, sofisticare, trovar pretesti, cavilli: per criticare, censurare.

Scapinella, scapino, pedula. Scaplazzada, scappellata; e scappellare, cavar il cappello.

Scappada, scappata da scappare: per gita, andata, scorsa: pe scorsa di lingua, inavvertenza nel favellare, anche scappata.

Scappar, scappare. Scappuzz, scappuccio, intoppo, inciampo, incappo,

offendicolo.

Scappuzzar, scappucciare, intoppare, inclampare, incoopare.

Scapriciars, scapricciarsi, sbiz. zarirsi .

Scarabatul, scarabattola. Scaraboech, c schiac., scara. bocchio, scorbio, sgorbio.

Scarabucchiar, far un frà, c schiac. scarabocchiare,

scorbiare: per schiccherare, l' imbrattar fogli nell' imparare a scrivere, o discgnare, anche scarabocchiare figur. per scombiccherare, scriver male, anche figur. scarabocchiare .

Scarach', agg., c schiacciata. chioccio, tristo, intristito, ristecchito, affato, indozzato, incatorzolito, imbozzachito, scriato, screato, infimo, vile, agget. per avanzo, marame, sceltume, sceliticcio, rimasuglio, rimaso: per cosa piccola, o giovane.

Scaracchiar, c schiac., scaracchiare, e scaracchiarsi.

Scaramuzza, scaramuccia. Scaranna, scranna, sedia. Scarannell, scrannello, deschetto.

Scarannella, star o mettar in scarannella, star coccolone, o coccoloni, il seder sulle calcagne: purtar in scarannella, portar uno in predelline, dicesi, quando due presi per le mani intrecciate portano un terzo, che vi si mette su a sedere: far la scarannella, fare le predelline: far la scarannella, e schinchinella, crollar le ginocchia, e barcollare, ondeggiare, vacillare, il non poter reggere sulle ginocchia, o per debolezza, o per ubbriacchezza, o per altro.

Scaravazz, scarafaggio.

Scaravuja, agg., corroso, logoro: per smottato, scosceso, sgrottato: per ischeggiato, scagliato, v. scarfujà.

Scaravujar, corrodere, rodere, logorare: per ismottare scoscendere, sgrottare: per guastare, sconciare, consumare, rovinare, mandar a male, rompere: per ischeggiare, sfogliare, e scagliare, fare scheggie, sfoglie, scaglie.

Scarazzà, esser scarazzà, crocchiare, esser cagionevole, patito, malazzato, spossato, passo, floscio, indebolito, intristito, infermiccio, languido, fiacco.

Scarazzar, levare le carazie, cioè quel palo o altro legno lungo per sostentamento delle viti, e simili.

Scarcagnella, v. scalcagnella. Scarcai, farda, sputo cattaroso, sornacchio, e sarnacchio.

Scarcaloss, o larga, malescio, noce guasta sost.: per malsano, guasto, di poca salute, e malaticcio, fievole, debole, stentato, patito, cagionevole, passo, logoro, floscio, agg.

Scardass, scardasso, cardo, cardone, pettine da lana.

Scarezza, ribrezzo, raccapriccio, orrore: far scarezza, far ribrezzo, raccapriccio, orrore, raccapricciare: per agghiacciare, o far agghiac-

ciare il sangue.

Scarfoja, foglia, fronde, frond da : per ischeggia, sfoglia, scaglia, falda sottile, o laminetta, o sottil pezzuolo che si leva o si stacca da ferra, metallo, legno e simili .

Scarfoja d' civolla, o simili, spicchio, una delle particelle, che compongono la

cipolla, o simile.

Scarfujar, sfogliare, sfrondare, togliere o levare le foglie per guastare, sconciare, diffigurare, sconziare, disformare, difformare, e strapazzare, maltrattare, mandar a male: per 1sfogliare, cioè l'aprirsi o separarsi le foglie : per spicciolare, lo spiccare le foglie dei fiori, e simili: ischeggiare, fare scheggie, e sfogliare, fare sfoglie, e scagliare, far scaglie, dicesi di talda sottile, o laminetta, o sottile pezzuolo, che si leva, o si stacca dal metallo, legno, e simili.

Scariatul, scriato, debole, ri-

per scojattolo, sost., animale selvatico della spezie

dei topi.

Scarloss, o larga, intoppo, incappo, inciampo, offendicolo: per iscossa, scuorimento, scossa, crollo, scrollo, concussione, sbattimento, squasso: per intristito, cagionevole, infermiccio, floscio, parito, logoro, debole, passo, agg.

Scarlussar, concussare, scuotere, e concussarsi, scuo-

Atersi .

Scarm, agg., scarmo, scarno, magro, gracile.

Scarmai, sing., e plur., schermaglio, parafuoco.

Searmajar, vacillare, titubare: per mancar di parola,
mancar al dovere, fallire,
tradire, ingannare, gabbare, e figur, smagliare; per
mancar d'animo smarrirsi,
perdersi di coraggio.

Scarmir al sangv', agghiacciar-

si il sangue.

Scarmir, schermire, schifare, riparare, scansare schivare. Scarnà, agg., scarico, come scarico di collo, di gamba, e simili, vale, che abbia il collo, gamba, e simili sottili.

Scarneccia, agg.,c schiac.,) Scarnicc, to, debole, meschino, da poco, di poca levata, e ristecchito, incatorzolito, indozzato.

Scarpa, murello, muricciuolo, dicesi di quel muro,
che sporta in fuori a piè
dei muri della casa fatto
per maggior fortezza delle
stesse pareti, e scarpa:
scricchiolare, dicesi di quel
rumore, che fanno talora
le scarpe portandole, e di
quel rumore, che fanno il
ghiaccio, il vetro e simili, qualora voglion rompersi.

Scarpazzament, scalpitamento, scalpiccio, scalpicciamento.

Scarpir, v. Sgurbir. Scarplar, scarpellare.

Scarpular, scarpenare.

Scarpular, calzolajo, e calzolaro: calzorería, bottega dove si fanno le scarpe.

Scartablar, scartabellare. Scartafacci, scartafaccio, scar-

tabello, libro, o leggenda, di paco pregio.

Scartazza, scardasso, pettine da lana.

Scav, scavo, la parte scavata. Scavazzar i arbur, svettare, scapezzare, scapitozzare.

Scavciar al lin, c schiac., v.

spadular.

Scaveccia d'lin, e simili, c schiac., capecchio, quella materia grossa, che si trae dal lino, e simili.

Scavezz, scampolo, pezzo di? Schincadura, ) catura: per gampanno, od altro avanzo di bottega: per scavezzato, scavezzo, agg. da scavezzare,

Scavezzacoll, agg., scavezzacollo, rompicollo: vivere alla scapestrata, viver malamente: battersi a scavezzacollo, vale battersi disperata.

Scavezzagainb, sgambato, esser sgambato, si dice figur. di chi è lasso o per lungo cammino, o per altro.

Scaviada, capigliata, accapigliata,

Scaviar, accapigliare, prendere pei capelli.

Scavzar, scavezzare, rompere. Scazzujar, lavoracchiare.

Scempi, sing., e plur., scempio, semplice, contrario di doppio, e sempli plur, semplici, agg: per scempio, strage, sost.

Schfon, voce contadinesca, calza, calzerta.

Schiechirar, schiechierare, bere molto.

Schina, dusso, dorso, schiena. Schine, dla gamba, stinco, tibia: cavigliare, fulsolo, e fucile, si dice di quell'osso della gamba, che dal collo del piè arriva al ginocchio .

Schincada, ) stincata, stinbata, percossa di gamba.

Schincar, stincare, il percuotere lo stinco: per dare una gambata, percuotere la gamba .

Schinchinella, v. scarannella. Schinchett, e stretta, v. schinch. Schiribizz, ghiribizzo.

Schiribizz, far di schiribizz. ghirib zzare, far ghiribizzi. Schiribizzar, ghiribizzare, far

ghiribizzi,

Schisar, schifare, schivare, scansare, sfuggire: schisare, termine aritmetico.

Schitna, schizzo, macchia d'acqua, di fango, o simili, e zacchera, pillacchera : per scintilla , favilla

Schitnar, spruzzare, sprizzare, aspergere, schizzare acqua o altro: per impillaccherare, inzaccherare, zaccherare .

Schiv, v. starnpilli .

Schiv, far schiv, fare schifo, noja, fastidio, nauseare, annojare, infastidire, sconvolger lo stomaco.

Schivlin, agg., schifo, schifoso, schifiltoso, schifa il poco, ritroso, difficile, schizzignoso.

Schivos, o stretta, agg., schifoso, schifo, schifiltoso, schifa il poco, schizzigno. so, ritroso, difficile.

Schizza, sost., schiacciata, sorta di pane.

Schizzà, agg., camuso, ricagnato, chi ha il naso schiac-

· ciato, agg.

Schiaffar, c schiac., spiattellare, diciferare, dicifrare, dirla a lettere cubitali, apertamente, francamente, dir la cosa come sta: per ischiaffeggiare, dare schiaffi. Schiafzar, c schiac., schiaf-

feggiare, dare schiaffi.

Schiancar, e schiae., schiantare, stiantare, rompere con violenza: per squarciare, stracciare, rompere.

Schiane, c schiace, schianto, improvviso, o subito scoppio, o fracasso: per rottura, apertura, fessura, schianto.

Schianc d' uva, prima e schiac., raspolo, racimoletto.

Schianzar, c schiac., scheggiare, fare scheggie: per ischiappare, far schiappe.

Sehiapp, c schiac., branco, turma, torma: per ischiappa, steccone, palanca, scheggia di palo, o simile.

Schiappa d' pal, o simili, c schiac., schiappa, steccone, palanca, e scheggia.

Schiappà, agg. c schiacciata, schiappato, fesso.

Schiappadura, c schiac., fen-

ditura, fessura, crepatura. Schiappar, c schiace, schiappare, fendere, spaccare, anche far schiappe, scheggie.

Schiappin; c schiac., uomo da poco, grosso, poco pratico, imperito, volg. schiappino: ciarpare, acciarpare, abborracciare, fare le cose negligentemente, e alla grossa. Schiar, sost., c schiae., sec-

chiajo.

Schiaranzana, e schiace, radezza, diradamento: per mancanza, cosa mancante, manca, manchevole, difettiva: per malfatta, errore di tessitura, e simili.

Schiarir, c schiac., schiarare, uscir di dubbio, farsi consapevole: per schiatare, schiarire, farsi chiaro: per diradare, tor via la spessezza, divenir rado, rarisicare, rarefare.

Schiarad, agg., c schiae., schiarito, schiarato, fatto chiaro: per diradato, divenuto

rado, rarificato.

Schiarzar, c schiac., schiarire, schiarare, far chiaro; per diradare, tor via la spessezza, divenir rado, rarificare, rarefare.

Schiass, c schiace, chiasso, schiamazzo, clamore, su-

surro.

Schiattar, e schiattir, e schiac.,

fchiantare, scoppiare, crepare: per ischiattire, sguittire, lo stridere interrorto,
e con voce sottile, ed acuta de' cani, specialmente
quando levano, e seguitano la siera, e si dice sigur.
dell'uomo, e degli animali.
Schiavarol, c schiac., piuolo.
Schiell, e schiac., secchiello.
Schienza, e schiac., scheggia:
per ischiappa, steccone, palanca, e scheggia, palo, o
simili, diviso in parte:
per scarsoja v.

Schienzà, agg., c schiac., scheggiato, fatto in ischeggie: per ischiappato, satto in stecconi, in palanche, e

in ischeggie.

Schienzar, c schiac., scheggiare, sverzare, far scheggie: per ischiappare, far schiappe, o stecconi, palanche, e scheggie.

Schifulament, c schiac., v. ci-

flament.

Schifular, c schiac., v. ciflar. Schiocla, c schiac., gonfiezza, enfiatura, bolla, gonfiatura. Schiocul, c schiac., morbigliome, morviglione, forta di

malore .

Schiocul, c schiac., v. snestar. Schioppa, chiappar, o aver, o far vgnir la schioppa, c schiac., pigliare, o far vemire, o avere il buffonchiello, la mosca al naso, o la mussa al naso, pigliar, cet. il grillo, il broncio, e imbronciare, fare imbronciare, e aversi a male.

Schiopul, c schiac., v. sciocul. Schiuclida, c schiac., croscio, feroscio, si dice dell'acqua e simili, quando bollano: e scoppio, anche croscio, feroscio, parlandosi di fuoco. Schiuclir, o cicar, c schiac.

si dice prop. dell'acqua o simili, quando bolle.

Schiuclir, o cicar, c schiac.; fcoppietrare, e crepitare, si dice prop. del fuoco, e simili, puonno anche fervire le voci fcrosciare, crosciare, schizzare.

Schiuma d' ferr, e simili, c schiac., scoria, rosticci, spu-

ma di ferro.

Schiumar, c schiac., schiumare. Schiuppar, c schiac., v. schiat. tar.

Schiuptada, o schiupta, c schiac., archibugiata, archibusata: per iscoppio, scoppiata, scoppiamento, scoppietata, il rumore degli archibusi, cannoni, e simili, quando si scaricano. Schiuptier, e stretta, c schiac., archibusiere, quello, che lavora gli archibusi.

Schiurblina, occh a schiurblig

na, c schiac., occhi soc-

Schiuzlir, e schiae., chioeciare, abbiocare, voce della chioecia: per sentirsi male, crocchiare, esser malazzato, ammalaticeio, chioeciare.

Schizzà, agg., schiacciato, fiaccato, ammaccato.

Schizzadura, schiacciatura, schiacciamento, contusione.

Schizzar, schiacciare, ammaccare, fiaccare.

Schizzola, v. schizza.

Schmentirs, o schmantirs, sgomentirsi, sgomentarsi, perdersi d'animo.

Sclam, sost., sclamazione,

Sclamar, sclamare, gridare, o per dolore, o per ira, e esclamare.

Scmenz, v. sment.

Scoffia, cuffia, scuffia: per ubbriachezza.

Scomporci, v. scumporci.

Scorsa, scorsa, e scorrimento: per scorso di lingua, inavvertenza nel favellare cet.

Scorz, l'asse vicino alla corteccia.

Scorza, scorza, correccia:

aver la scorza, esser scorticato, male, che si piglia
al pedice nel cavaleare:

chiappar la scorza, scorticatsi.

Scott, dar un scott alla carn,

cioè darle la prima cortura, farla bollire per poco.

Scozz, coccio: per sferra, uomo o bestia deppoco, inabile, debole, tristo, e coccio figur.

Scozz, rompar i scozz, rom-

Screanzà, agg. screato, disobbligante.

Scriccar al schiopp, e simili, sgrilettare: scriccare, si didice, quando lo schioppo, o simile non prende suoco, e non segue l'esplosione.

Scrillàr, scorrere il ventre, aver o venir la scorrenza, la cacaja, la cacaja, la cajuola, cacar liquido; aver il flusso di corpo, la diarrea, o diarria.

Scrillin, aver al scrillin, v.

Scrimazzol, v., scumazz.
Scrimia, scrima, scherma, modo, ordine, regola, orma, termine, maniera, come, perdar la scrimia, perdere la scrima, la scherma, il modo, l'ordine cet.

Scrivania, scrivania, e commb: scrittojo, piccola stanza appartata per uso di leggere, scrivere, e conservar scritture.

Scrivant, scrivano

Scraz, schizzo, schizzetto, schizzatojo.

Scrazar, Schizzare.

Screce, scocco: per serratura,

serrame, toppa.

Scroce, vivar a scroce, cet., vivere a scrocco, scroccare, vivere a uffo, vivere alle spalle del crocifiso.

Scroll, scrollo.

Scrova, scrofola, scrufola,

malore.

Scruccar, scoccare, lo scappare, che fanno le cose tese e trattenute: per vivere a scrucco, scruccare.

Scruccon, scroccone, agg.

Scrullala, crollo, scrollo, scrollamento, scossa, scuotimento, squasso.

Scrullament, scrollo, crollo, scrollamento, crollamento, scossa, quasso.

Scrullar, scrollare, crollare:

v. squassar.

Scrupul, scrupcio: per iscrupolo, scropolo, la vigesima parte dell' oncia.

Scruttinar, squittinare, scruttinare, scrutinare, fare scrutinio: per investigare, indagare, esaminare, ricercare, fottilizzare, ruminare : per fantasticare, runinare, vagar col pensiero per ritrovare,

Scruttini , scruttinio , scruti-

nio, squittinio.

Scruva, scrofola, scrufola. malore.

Scvaja, agg., scovato, scoperto: per palesato, svelato, manifestato.

Scvajar, scovare, ricercare gli andamenti di alcuno , e conoscere i suoi pensieri, anche scoprire : per palesare, fvelare, manifestare, fcoprire.

Scudella, scodella: ciotola si dice ad una foggia di scodellina ad uso de' pittori, finaltitori, miniatori, e simili: ciotola, pure si dice a quella coppa di legno, in cui i mercanti, e simili tengono i denari.

Scudrina, v. smasna. Scudrinar, v. smasnar.

Scudruzz, codione, codrione. Scuerzar, scoprire, discoprire. Scuestar, v. strampili.

Scuffia, scuffia, cuffia: e cuffione, scuffione: cuffiotto, scuffictto.

Scufiara, scuffiera, crestaja. Sculadur, colatojo, scotitojo, vaso buccherato, o altro per dove si cola; e scolatojo, ma propriamente è un luogo pendente, per dove si scola: per scolatura, fgocciolatura, cosa colata del residuo : per sceltume, avanzo, rimasug'io: v. sguzladur ...

Sculazzada, sculacciata:
Sculazzar, sculacciare.
Sculin, colatojo, scotitojo.
Scultun, star in scultun, star in scultun, star in scultun, star in scultun, star attentamente ascoltando, stare a crecchio teso.

Scum, seccurne, tutto quello, che è di secco sugli alberi, piante, e simili; e feccume, si dicono pure le frutta, che si seccaso.

Scumaccà, agg., aminaccato, maccato.

Scummaccadura, maccatura, ammaccatura, maccamento, contusione.

Scummaccar, maccare, ammaccare, e far contusione.

Scumar, levare, togliere, tagliare il seccume, e dibrucare, dibruscare.

Seumazz, capitombolo.

Scumazz, far di scumazz, capitombolare, far capitombolo, o capitomboli, e far capitondolo.

Scumpagnar, v. dscumpagnar. Scumporci, sconcerto, disordine, perturbamento, commovimento, sommovimento, confusione, disturbo, scompiglio; e lite, litigio, briga, contesa, altercazione.

Scunir, e scunirs, scemare, e scemarsi, contrarie, con-

calare, ristringere, ritirire, raccogliere, minorare, decrescere, scadere, impicciolire: per svanire, perdersi, dissipare, dissiparsi, Scunquass, conquasso, soqquadro, rovina, sconquasso, e scompiglio, disordine, confusione, sommovimen—

Scunquass, metter in scunquass, conquassare, sconquassare, soqquadrare, mettere a soqquadro, sottossopra, in conquasso, sommovere, e mettere in iscompiglio, in disordine, in confusione, scompigliare, disordinare, confondere. Scunquassar, sconquassare,

conquassare, feasisinare, mettere in conquasso, a foqquadrare, fommovere, feompigliare, confondere, disordinare: per iscuotere, concussare.

Scupazzaa, ) scoppellotto, Scupazzada, ) scappellotto, scopezzone, scapezzone.

Scupazzar, dar scopazzoni, scoppellotti, scoppellotti, scappellotti.

Scupazzon, o stretta, v. scu-

Scuplott, o larga, v. scupazza Scupluttar, dar scoppellotti, scopazzoni, scapezzoni.

Scur, o scuret da snestra, e

simili, imposta, legname, che serve a chiudere, uscio, finestra.

Scurci, seorcio, gesto, atto, atteggiamento, moto, movimento, positura, o attitudine stravagante: per lazzo, atto, gesto giocoso, che muove a riso.

Scureza, e stretta, scoreggia,
peta, peto.

Scureza muta, lossia, lossa. Scuria, sferza, frusta, e scuriata, scuriada.

Scuriada, frusta, sferzata, colpo di frusta.

Scuriador, sferzatore, frustatore, chi batte la frusta.

Scuriar, battere la frusta, o sferza, sferzare, frustare, anche chioccar la frusta, ina è modo alquanto basso.

Scurnà, agg., cornato, ferito colle corna.

Scurnada, cornara, ferita di corno.

Seurnadura, cornata, ferita di corno.

Scurnar, cornare, ferir colle corna: per corneggiare, e dicesi de buoi, e simili, quando menano qua e là le corna, o giuocano tra loro colle corna: per fcornare, romper le corna.

Scurnar la penna, e simili, fpuntare la penna, rompe-

re, guastare, sconciare la penna.

Scurneccia d' fava, e simili; c schiac., v. tegula.

Scurtada, sost., accerciamento, scorciamento, e accorciatura.

Scurtar, accorciare, scorciare, raccorciare, abbreviare, e accortare, scottare, coll' o stretto.

Scurtarola, scorciatoja, via più breve.

Scurtgadura, sost., scorticatura: per scalfitrura, scarinatura, graffiarura, scarificazione, scalfitto, scarnamento, il levare alquanto di pelle penetrando sul vivo, e figur. scorticatura.

Scurtgar, scorticare, levar la pelle: per scortecciare, levare la corteccia, e sbucciare, scorticare.

Scurtgar, o scurtgars, scalfire, il levare alquanto di pelle penetrando sul vivo, e scarnare, scarificarel, graf. fiare, e figur, scorticare.

Scurtlar, accoltellare, accoltellarsi, ferir di coltello. Scurubut, scorbuto, malore.

Scurucch', ce schiae., bruno ; lutto, corrotto, veftir il bruno, cet., soft.: per scoruccio, oscuriccio, alquanto scuro, agg.

Scurzà, z aspra, agg., scor-

zato, dibucciato, scortecciato, e scorticato.

Scurzada, z dolce, coreggia; pero, pera.

Scurzament, z dolce, scoreggiamento, coreggiamento, sperezzamento, quantità di coreggie.

Scurzar, z dolce, scoreggiare, petezzare, trar peta, o pe-

to, coreggia.

Scurzar, z aspra, scorzare, dibucciare, scortecciare, e scorricare, sbucciare.

Scurzon, z dolce, coreggiatore, chi tira coreggie, e co-

reggiero.

Scurzon, z. aspra, segalino. di complessione adusta, non atto ad ingrassare: per segrenna, ingiuria, che si dà a persona, magra, e sparura. Scussar, scuotere, squassare,

crollare, agitare, sbattere,

dimenare.

Scuttà, scottato, agg.: per scottatura, cocitura, sost. Scuttadura, sost., scottatura,

cortura, cocitura.

Scuttanella, caldina, caldino, tempo, o luogo, in cui più il sole riscalda.

Scuttar, scottare.

Scuigar, v. dscuigar.

Scuttina, v. scuttanella.

Scutmai, voce bassa, soprannome.

Scyajar, scovare, scoprire, co- Sdarina, v. spazzarina.

noscere gli altrui andamenti, e i pensieri.,

Scuvajar, scovare, scoprire, conoscere gli altrui andamenti, e i pensieri: nel dialett. Ferrar. : dicesi scuvajar, il mandare a male, o guaftare, che fa la chioccia gli uovi, che cova, o altra cagione, che li mandi a male.

Scuvar, scopare, gastigo infame, che si dà ai malfat-

Scuvazzar, scovare, scoprire, conoscere gli altrui andamenti, e i pensieri: per provare, sperimentare, ricercare, indagare, esaminare : per burlare, deludere, schernire : per scuvajar vedi.

Scuzzada, v. scuzzunada. Scuzzar, v. scuzzunar.

Scuzzunada, cozzata, cozzo, sbattacchiata, sbattacchiamento, il battere altrui per terra, o contro altra cosa: per capata, colpo dato col capo .

Scuzzunar, cozzare, dar di cozzo: per attestarsi, battere tella con tella: sbat. tacchiare, battere altrui, o in terra, o contro altro: per scozzonare., dirozzare, ammaestrare alquanto.

Sdazz, setaccio, staccio; staccerro; stacciono, dimin.; staccione; stacciaccio.

Sdazzà, stacciato, agg.: per stacciata, sost., quella quantità di farina, che si mette in una volta nello staccio. Sdazzada, stacciata, quella quantità di farina, che si mette in una volta nello staccio: per istacciatura.

Sdazzadura, stacciatura.

Sdazzar, sast., stacciajo, colui, che sa o vende gli stacci.

Sdenià, agg., sdentato, che ha levato i denti.

Sdentar, sdentare, levar i

Sdietta, seggietta, seggiola. Sdiol, sedia, seggiolo, seggiola.

Sdormia, materia, che concilia il sonno, sonnifero, come oppio, papavero, e sissimili.

Sdumazzà, agg., dirozzato, scozzonato.

Sdumazzar, dirozzare, scozzonare.

Sdurmazzar, dormigliare, dormicchiare, sonnecchiate, sonnecchiate, sonnecchiate, mente, e interrottamente.

Sdurmion, o stretta, dormiglione, dormical glioso.

Se, e stretta, sete: setata, sete grande.

Seccacul, agg., secca fiftole, seccatore importuno.

Seccada, seccatore, molesto, importuno, seccasistole, agg.: per seccatura, cosa molesta, sost.

Seccaginos, o stretta, agg., seccatore, molesto, secca fiscole: per moiniere, che fa moine, lezzi.

Secuenza, seguenza, serie. Seda d' porch, cet., setola, pelo grosso.

Seds , sedici , num .

Sedula, setola, piccole fissurre, che si producano nelle mani, labbra cet.

Sega, far sega sega, lima lima, motto per burlare, e uccellare, e si fa col fregare a guisa di lima il secondo dito della destra in sul secondo della sinistra.

sul secondo della sinistra.

Sega, agg., segalino, e segalina, cioè di complessione adusta, non atta ad ingrassare: per segrenna, ingiuria, che si dà a persona magra, e sparuta.

Segul, falce, e segolo.

Semna, seminaggione, e seminazione, seminatura, sementa: sementa, pure si dice il tempo, che si semina. Semnà, seminato, luogo dove si è seminato il seme : per semnar.

Semnar, seminare: semnar a rumpdon, seminare a soverscio, il seminare al primo romper, che si fa la terra.

Sempi, v. scempi.

Semula, crusca, buccia del grano macinato, separata dalla farina, e semola.

Semulon, o stretta, cruscone, crusca grossa, semolone.

Sentar, v. santar.

Sentir d' sal, assaggiare, saporare, pregustare.

Sentirol, sentieruolo, sentierino.

Senva, senapa, senape. Seo, e stretta, sevo, sego. Seppa, seppa, seppia, pesce. Ser, siero, siere. Serb, agg., acerbo.

Serenada; serenata, sereno: per serenata, cocchiata, il cantare, e suonare la notre all'aperto: e mattinata, ma propriamente è il cantare, e suonare all'aperto sul mattino.

Serradora, v. sarradora. Serraj, serraglio, serraglia. Servitu, servidorame, famigli, domestici, il complesso de servidori di una famiglia, e servitù.

Servizievul, serviziato, agg. etc., che si presta facilmen-

te a servigio, e officioso. Sessa, e larga, pala piccola di legno, e paletta:

sevo, sego. Sevu,)

Sfandina, gala, falbalà, farpalà, zabbo.

Sfargada, v. sfargadura. Sfargadur, fregatojo, forbitojo, e stropicciatojo, e strofinaccio, strofinacciolo.

Sfargadura, sfregatura, sfregamento, stropicciatura. fregagione, strebbiatura, stropicciamento, stropiccia gione, frega, fregamento, strofinio, strofinamento, strofinatura.

Sfargar, fregare, strofinare, stropicciare, sfregare: forbire, nettare, pulire, tergere, lisciare, strebbiare: per soffregare, accostarsi ad uno, pregando, e offrendosi, e fregare figur. : arrenare, dicesi del pulire strofinando con sabbia.

Sfargulà, agg., stropicciato, strofinato, e fregato: per stritolato, tritato: per sfarinato, disfatto, ridotto in polvere .

Sfargular, strofinare, stropicciare, e sfregare, fregare: per stritolare, tritare, il rompere minutamente: per sfarinare, e sfarinarsi, dissoverchia forza, o fatica

polvere, o in farina. Sfargulàriocch', c schiac., si

Sfargulàri occh', c schiac., stropicciare, strofinare.

Sfargulent, agg., farinacciolo, sfarinacciolo, sfarinato.
Sfassum, sfasciume, scompiglio, disordine, confusione, disordinanza, sovversione, rovescio, rovesciamento, scommovimento,
mischio, rovina.

Sfavar, v. sbaluttar.

Sfazzà, agg., sfacciato, sfrontato: sfacciato, si dice del cavallo, e simili, che abbia pel lungo della fronte una pezza bianca.

Sfera d'arloi, indice, ago di mostra, lancetta, stilo, e

verga .

Sfessa, fessura, fenditura, apertura, taglio: per crepaccio, crepatura, pertugio.
Sfiancon, o stretta, fiancata, colpo dato ne fianchi: per botta, percossa, colpo dato o colla bocca di schioppo, o con l'estremità di

Sfiandura, voce bassa, fessura, fenditura, apertura: per crepatura, crepaccio, cre-

paccia .

bastone.

Sfiatà, agg., sfiatato, svaporato, che ha mandato fuori il fiato: per isfiatato, che ha perduto il fiato per Sfiatàr, sfiatare, mandar fuori il fiato: per sfiatare, perdere il fiato per soverchia forza, o fatica fatta.

Sfida, disfida.

farta .

Sfidàr, sfidare, diffidare: Sfigatà, esser sfigatà dre qualch cosa, sfegatato, esser sfegatato, amare ardentemente: per esser indebolito, fiacco, malmesso, malconcio, malmenato.

Sfilà, agg. sfilato, direnato, che ha guastato le reni: persfilacciato, sfilato, fatto in fila, in filacci, in filaccia: e filo guastato, disunito lo infilato.

Sfilacch, sing., e plur., e schia., filaccia, filo, filaccio, filaccia, sing., e fila, filacci, filaccia, plur.

Sfilacciar, e schiae., sfilacciare, far filaccia, o filacci, o filacci, o fila, e sfilacci, guastar il filo, disunit lo infilato.

Sfilaccios, o stretta, c schiac., figlioso: per stopposo, di-

seccato,

Sfilàr, sfilare, direnare, srenare, guaftare, o rompere le reni: per far filaccia, o filacci, o fila, sfilacciate; e sfilare, guaftar il filo, disunir lo infilato: per metter in fila, sfilare. Sfilarada, fila, filatura, seguenza, seguito, serie: per quantità, copia, moltitudine.

Sfilza, filea.

Sfiurzà, agg., sfiorito, sfiorato, scelto il migliore,

Sfiurçàr, sfiorire, sfiorare, trascegliere il meglio nelle cose. Sflà, agg., oppresso, fiaccato, pelto, sfracellato.

Sflagellar, sflagellare, sfragellare, sfracellare, flaccare,

opprimere.

Sflar, opprimere, fiaccare, sfracellare, sflagellare, sfracassare; peftore, ammaccare: per allenare, perder la, forza, snervare, e indebolire, consumare.

Sflotta, e flotta, frotta, frotto, quantità, moltitudine, Sfogh, sfogo: per transito,

passaggio, sfogo.

Sfoja, o stretta, soglia, sogliola, e sfoglia, pesce noto.

Sfon, o stretta, voce contadinesca, calza, calzetta.

Sfond, sfondo, quello spazio vacuo lasciato nelle volte, o palchi, cet., ed anche. la pittura stessa fatta in simili spazzi; per quantitá, copia, moltitudine.

Sfracassar, fracassare, sfracassare, sfracellare, fiaccare,

opprimere,

Strambocch', c schia., v, sfundon.
Sfiantumà, agg., sfracassato,
fracassato, sfracellato, oppresso; e spezzato, fatto in
pezzi, tritato, infranto, e
stracciato.

Sfrantumar, sfracellare, sfragellare, fracassare, sfracassare, opprimere, fiaccare, e tritare, spezzare, far in pezzi, stritolare, frangere, e stracciate.

Sfrega, frega, fregagione,

Sfregh, far il sfregh, fregare, far le freghe.

Sfregular, o sfregulars, sbricciolare, e sbricciolarsi, tritare, sminuzzare, sminuzzolare, andar in minuzzoli; e sgretolare, o sgretolarsi, e sfarinare, andar in polvere, e disfarsi, vsfargular.

Sfrittar, affrittellare, schiacciare, fiaccare, opprimere.

Sfris, sosti, scalfitura, scoriazione, leccatura, scalfitto, scarnamento, graffiamento, graffio, graffiatura,
e scorticatura, quella rottura di pelle, che si fa alquanto sul vivo, o col grattarsi, o graffiandosi, o in

altro modo: per frego, fregio, scirignata, scigrignata, sberleffe, sberleffo, taglio, anche squarcio, squarciatura.

Sfrisa, agg., scalfitto, scarnato, graffiato, leccato, che ha rorta la pelle alquanto sul vivo: per sfregiato, sberleffato, tagliato. Sfrisar, scalfire, scarnare, leccare, e graffiare, e scorticare, il rompere, o levare alquanto della pelle penetrando sul vivo: per sfregiare, sberleffare, dare, o fare un frego, o sfregio, una scirignata, o sigrigna-, ta, uno sberleffe, o sberlesto, un taglio: per iscantonare, levar i canti a checchesia.

Sfroll, agg., frollo, infrallito. Sfrombla, ) frombola, from-Sfrombula, ) ba, fionda. Sfrumblador, o stretta, frombegliere, frombatore.

Sfrumblar, frombolare, sfrom-

6 bolare.

Sfudrar, sfoderare, sfodrare, metter, cacciare, o tirar mano a checchesia: per levar, il fodero ai panni, sfoderare.

Sfuglàr, scaldare al fuoco. Sfugunà, sfoconato, che ha guastato il focone, e si usa anche figurativamente. Sfujà, ) sfogliata, specie Sfujada, ) di torta fatta di sfoglia di pasta, sost.: per isfogliato, sfrondato, agg.: per ischeggiato, fatto in ischeggie, agg.: per isfogliato, ciuè l'uscire o separarsì le foglie, agg.

Sfujar, sfogliare, sfrondare, levar le foglie: per far scheggie, scheggiare: per isfogliare, coò uscire, o separare, o separare ile foglie: Sfulmin, fulmine; per temporale, tempesta, turbine, burrasca, fortuna.

Sfumanzar, piovere leggermente, spruzzolare, pioviggi-

nare.

Sfundà, agg., sfondato, senza fondo: per insaziabile, sfondato, sfondolato: per guasto, rovinato, e oppresso, fiaccato, conquiso, fracassato, sfracellato: per affondato, andato a fondo. Sfundar, sfondare, levar il fondo, o romper il fondo: per fiaccare, rompere, sfracellare, fracassare, opprimere: per guastare, o guastarsi, andar o mandar a male: per affondare, andar a fondo.

Sfundon, sproposito, svarione, cerpellone, scerpellone, scompiscione, errore, fallo, soft.: per insaziabile, sfendato, sfondolato, agg. Sfundracch', c schiac., fondaccio, feccia, fondata, fondigliunto, e posatura, sedimento.

Sfundrar, affondare, andar a fondo: per cadere, rovinare. Sfuracchiar, e schiac., foracchiare, sforacchiare, bucacchiare, e bucherare.

Sfurgon, frugone, pezzo di legno.

Sfurgunar, frugare.

Sfurmigular, informicolare, e formicolare.

SG

Sgaggià, agg., atrilato, adorno, assettato, e lindo, leggiadro, e pomposo, sontuoso, magnifico.

Sgaggiàr, sfiggiare, pompeggiare; e godere, divestiss, spassarsi, e pavoneggiare, paoneggiare, gloriarsi, compiacersi, stimarsi.

Sgagna, agg., rosicato, corroso: per intaccato, che ha tacca, o tacche: per appreso: per pigliato, avuto: per ghermito, agg.

Sgagnar, rosicare, corrodere:
per intaccare, far tacche:
per rompere: e spiccare,
faccare: per apprendere:
per pigliare, avere: per
ghermire, prender con forza.
Sgagnulament, gagnolío, ga-

gnolamento, mugolio, mu-

golamento.

Sgagnulir, guajolare, guajolire, gagnolare, mugolare, guaire, miagolare, voci di duolo: per nicchiare, friggere , gemicare , dolersi pianamente, rammaricarsi: per pragnucolare, il piangere leggermente, e interrottamente : per ischiattire, squittire, uggiolare, si dice dello ftridere, o di quella voce interrorta, e sottile, che mandano fuori i cani e simili, allorchè o sono accarezzati, o fanno festa al loro padrone, o quando levano, o seguitano la fiera, o per dolore, e simili; e figur, si trasferisce all' uomo, e ad animali .

Sgalembar, andar d'sgalembar, andar a sghembo, o di sghembo, di schimbesci, o schimbesci, di schimbesci, o schimbeci, di schisa.

Sgalmiedra, voce bassa, modo, ordine, norma, regola, maniera, direzione. Sgalunà, agg., sfiancato.

Sgaluna, agg., shancato.

Sgamaiton, o stretta, v. mar-

Sgambagal, giro, girone, trottola, strumento fanciullesco per giuocare.

Sgambapiegur, v. sgambagall.

Sgambtar, gambettare, sgambettare, menar le gambe.
Sgambuzz d' bestia, peduccio,
tutta quella parte dal ginocchio in giù del montone,
porco, cet., spiccata dall'
animale: per gamba d' fior,
vedi.

Sganda, segatura, e seganda voc. lomb.

Sghanghì, agg., avido, ardentemente bramoso, anelante, desioso, desiante, appassionato, ansante, ansioso, e trafelato, figur.

Sganghir dalla voja, agognare, languire per la voglia,
far lappe lappe, uccellare,
anclitare, anclare, desiderare ardentemente, ansare,
e trafelare figur., golare,
appetire.

Sganassar, sganasciare, sgangasciare, muovere, slogar
le ganascie: per sganasciare, sgangasciare, smascellare dalle risa, o per le risa, e ridere squaccheratamente, o squaqueraramente, rompersi a ridere, o
dalle risa, ridere smoderatameote.

Sgantina , segatura .

Sganzega, e ganzega, regalía, regalo, dono, cortesía, liberalità, suol usarsi co' muratori, ed altri operaj, allorchè o hanno terminato, o sono sul terminare della loro opera; e si potrebbe anche usare della voce sovvailo, cioè cosa, che viene senza spesa, e si gode in brigata,

Sgar, segare: per strimpellare, il suonar malamente

stromenti.

Sgadura , segatura .

Sgaravel d'uva, raspolo, racimoletto.

Sgaravlàr, raspolare, racimolare, il cercare, e pigliare i racimoletti d'uva scampati dalle mani del vendems miatore.

Sgaravuja, v. scaravuja. Sgaravujar, v. scaravujar.

Sgarbar, stadicare, svellere, tagliare, levare le erbe dagli scogli, acciò l'acqua abbia più facile esito.

Sgarbazza, foglia cattiva: per gambo.

Sgarbella, cispa, caccola. cacca, cicispita, quella materia gialliccia, che si genera negli occhi.

Sgarbì, agg., carpito, aggraffato, strappato, ghermito.

Sgartir, carpire, aggraffare, aggranciare, grancire, strap., pare, agghermigliare, ghermire.

Sgarblon, ) cisposo, caccolo-Sgarblos, ) so, cispardo, cispo: per sciarpellato, sciarpellino, che ha le palbebre arrovesciate.

Sgarganozz, o larga, esofago, inghiottitojo, la parte della gola, che inghiorre; e aspera arteria, trachea, dicesi il canale-della respirazione.

Sgargarizar, risciacquare, gargarizzare, sgargarizzare.

Sgargatar, scannare, sgozzare, e strozzare.

Sgariatul, ) v. scariatul. Sgariol,

Sgarlaton, o stretta, calgagno: per tallone. la parte del piè tra la noce e'l calcagno.

Sgarron, o stretta, sgarrone, errore, fallo, mancamento, malfatta, e svarione, cerpellone, scerpellone, strafalcione, gran fallo.

Sgartar il vid, o altr piant, mozzare, tagliare la vite, o altra pianta vicino a terra, al piede, onde poi getti, e sorga più rigogliosa. Sgarudar, cavare la noce dal guscio, e sgusciare, digusciare la noce.

Sgattion, o stretta, agg., scarmigliato.

Sgavetta, matassa, gavetta. Sgavetta, far la sgavetta, ammatassare, fare la gavetta, e agguindolare, guin-

dolare, fare la matassa : Sgetta, seggetta, seggiola. Sgheit, falce, segolo, e messoria.

Sghetta, seghetta: e seghet= ta, dicesi di quello stromento, che si mette ai cavalli.

Sghibiez, andar, chiappar, d' sghibiez, andare di sghembo, di storto, di traverso, di sghimbescio, di schisa, di sbiescio, di sbieco; cogliere di schisa, di scarso, di schiancio, di sbiescio, di storto, di sbieco, obbliquamente, cet., e il verbo schiancire.

Sghissa, sost., fame, appetito. Sgiarunar, traire, tirare, cacciare sassi, sassate.

Sgiazzul, agg., fragile, diacciuolo, frale, frollo: v.

sfargulent. Sgnadur, materello, spina-

tojo. ) gattilamento, Sgnaul, Sgnaulada, ) miagolo, mialo. Sgnaulament, miagolo, miagolamento, gatrilamento, mialo .

Sgnaular, gnaulare, miagolare, miagulare.

Sgneff, e largo, v. silach.

Sgnor , signore .

Sgnuflir, v. fiffar, v. zemar.

Sgol, soggolo .

Sgon, segone, sega grande:

per scurzon v.

Sgon, tirar al sgon, batisoffia, batisoffiola, e ansa, respirazione ansamento, spessa, e alle volte con affanno.

Sgond, secondo, sost., agg.,

prep., avv.

Sgonda, e sgundina, sost., seconda, e secondina, membrana, nella quale si rinvolge il parto nel ventre.

Sgonda, seconda, il secondare, come andare a seconda de' fiumi, cioè seguitar la corrente; andar a seconda ad alcuno, cioè compiacerlo, cet.

Sgonfi d' ridar, scoppio di ridere, o di riso, il ridere improvvisamente con im-

peto .

Sgozzul, esser, o star in sgozgul, essere o stare in iscolo, o scolare, o gocciolare, gocciare: per essere, o stare in pendio, o a pendío, in pendenza, in declive, in declivo.

Sgramgnà, agg., scarmigliato, scapigliato, arruffato, sparpagliato, si dice dei

capelli, e simili.

Sgramgnar, scarmigliare, scapigliare, arruffare, sparpagliare, dicesi dei capelli, e simili: per mangiar gramigna, o gremigna,

Sgranadlada, sgranadlà, scopatura, percossa data con

iscopa.

Sgranar, spicciolare, disgranellare, sgranellare, staccare i grani dal picciuolo, come uva, cet.: per sgranare, sbaccellare, cavar i granelli dal guscio di fava, legumi, e simili.

Sgranfgna, agg., scalfitto, add., da scaifire, e graffia-

to . sgraffi to .

Sgranfgnada, ) scalfittura, Sgranfnadura, ) sgraffiattura, graffiattura, graffio, sgraffiata, sgraffio; e sgraffione, se sarà grande.

Sgranfgnar, scalfire, graffiare, sgraffiare: per rubare, gran-

cire: per graffar v. Sgrassà, v. dsgrassà.

Sgrassar, v. dsgrassar. Sgrignazzada, sghignazzata,

ghignazzata.

Sgrignazzament, sghignazzamento, ghignazzamento, sghignazzio : e sghignazza. ta, ghignazzata.

Sgrignazzar, sghignazzare, ghignazzare, ridere smoderatamente; per sgrignare,

ridere per beffe .

Sgrisul d' fred, brivido, ca-

priccio.

Sgrisul, sentir di sgrisul d' fred, brividire, abbrividire, abbrividare, patir brividi di freddo ,

Sgrisular, brividire, abbrividire, abbrividare, abbrividare, abbrezzare, parir brividi di freddo. Sgrisullar, e grimultar, grillare, il cominciar a bollire: grillare, dicesi pure di quel bollire del vino nuovo posto nella botte.

Sgrugnada, sgrugnata, sgrugaone, sgrugno, colpo dato nel viso colla mano ser-

rata.

Sgrugnar, sgrugnare, dare

sgrugnoni.

Sgrugnon, sgrugno, sgrugno-

ne, sgrugno.

Sgrumbialada, v. grumbialada. Sgruppon, o stretta, groppone, groppa.

Sgruppunà, sgroppato, con l'o largo, add. da sgroppare. Sgruppunar, sgroppare, con

l'o larga.

Sgrustà, agg., sgrostato, scrostato: per scanicato, lo spiccarsi l'intonacato della mura, e sgrostato, scrostato.
Sgrustadura, scrostatura, sgrostatura.

Sgrustar, sgrostare, scrostare: scanicare, stonacare, lo spiccarsi l'intonacaro delle mura, e sgrostare, scrostare.

Sgrustinar, sgranocchiare, il mangiar cose, che masticandole sgrettolino, o si tritino: per scrosciare, si di-

ce di quel suono, che esce dal pane spezialmente fresco, o d'altra cosa fresca frangibili nel mast carla.

Sguaita, far la sguaita, v.

squaitar.

Sguaitar, far la sguaita, spiare, agguatare, aguatare, guardar di soppiato: codiare, dicesi dell'andar dietro ad uno spiando quel, che fa, o dove va, cet.: per cicisbeare, vagheggiar donne.

Sguaiton, o stretta, spione, esploratore.

Sgualdrappa, gualdrappa.

Sgualdrin, agg., sfrontato, sfacciato, spavaldo, ardito,

gaglioffs .

Sgualdrina, sfrontata, sfacciara, spavalda, ardira, malaugurara: per donna di Mondo, baldraeca, zambraeca, mondana, scrofa, bagascia,

e sgualdrina.

Sguanqui, sceltume, scegliticcio, avanzaticcio, rimasuglio, rimaso, avanzo, sopravanzo, parte peggiore
delle cose scelte: culaccino,
dicesi propriamente l'avanzo del vino, che occupa il
fondo del bicchiere dopo
bevuto, e culavino.

Sguarnazza, guarnacca, guar-

naccia, zimarra.

Sguarni, agg., squernito, sfore nito.

Sguarnir, squernire, sfornire. Sguattar, guattero, lava scodelle.

Sguattara, acquerella, acquicella: per fanghiglia, mel-

ma, v. pacciara.

Sguattarar, menare, menarsi, dimenare, dimenarsi, e maneggiare in acqua sozza, o fanghiglia, limaccio, melma.

Sguattarina, acquarella, acquicella: per fanghiglia, melma, melmata, limaccio,

v. pacciarina.

Sguazz, guazzo, mollume, hagnamento: per guazzo, luogo pien d'acqua, dove si possa guazzare.

Sguaizar, sguazzare, guazzare, guadare, andare, o passare a guazzo: per bagnare, guazzare, e sguazzare.

Sguazzarott, o larga, turtell sguazzarott, sorta di vivanda contadinesca, tortello alquanto grande, che suol conciarsi con sapa, e pane

grattugiato.

Sgubbar, sgubbar, affacchinare, affaticare, faticare, affaticarsi, lavorar molto,
operare, maneggiarsi molto.
Sgucchiarada, cucchiajata: cucchiajatona; cucchiajatina,
dimin.

Sgucch' d' seda, c schiacc.,

bucci .

Sgugnabrina, sghignapule ; chi ride sempre, e facilmente.

Sgugnada, sberleffata, musata.
Sgugnar, sberleffate, far sberleffe, o sberleffe, far il muso, far bocchi, e far musata, far ceffo, o musate, far le becche coccare.
Sguinzai, guinzagho, sguancía.
Sguizz, guinzao: per bruticchio, brutichio, brutichio, e guizzo, movimento cagionato da timore, od altro.

Sguizz, v. scrizz.

Sguizzar, guizzare, sguizzare; per brullicare, brulicare, e guizzare, lo scuotersi per timore, o altro.

Sgulà, agg., scolaro.

Sgular, scolare, uscir fuori. Sgullà, agg., scollacciato, col collo scoperto.

Sgullar, scollacciare, nudare il collo.

Sgumbià, agg., sgominato, scompigliato.

Sgumbiar, sgominare, scompigliare, v. insgumbiar.

Sgumbigli, sing,, e plur., scompiglio, sgombuglio, sgombuglio, sgombuglio, sgominio: per parapiglia, subita, e numerosa confusion di persone.

Sgumbion, o stretta, scompigliume, scombuglio, scompiglio, sgominio, anche

nodo,

Sgumdada, gomitata, colpo di gomito.

Sgunà, agg., segato.

Sgunar, segare.

Sgurd, agg., forbito, nettato, pulito, e stropicciato, srugginito, lisciato.

Sgurar, forbire, nettare, pulire, e lisciare, stropiccia-

re, srugginire.

Sgurbià, scalfitto, graffiato, e scarnato, scarificato, scorticato, agg.: per scalfittura, scalfitto, leccatura, soft.

Sgurbiadura, scalfittura, scalfitto, leccatura; e scortica-

tura, intaccatura.

Sgurbiar, scalfire, levare alquanto di pelle penetrando sul vivo: scorticare, in senso di levare alquanto di pelle: scarnare, scarificare, levare alquanto di carne superfizialmente; graffiare, levare la pelle, ma propra colle unghie.

Sgurlott, o larga, v. sur-

blott.

Sguzladur, scolatojo, luogo pendente per dove si scola: per scolatura, sgocciolatura, cosa colata del residuo: per avanzo, rimasugho, sceltume, y, sculadur.

Sguzlar, scolare, sgocciolare: per piovigginare, spruzzo-

lare .

Sguz!inàr. piovigginate, spruzzolare, piovere leggermente, e scolare.

SI

Sie, e stretta, sei, numero. Siedar, verbo, sedere.

Siédar, nome, sede, sedere:
per ano, culo, podice, sedere, natiche.

Siev, e stretta, siepe.

Sillac, scirignata, scigrignata, sberleffe, sberleffo, frego, sfregio, taglio, anche squarcio, squarciatura.

Sillacarà, agg., imbrattaro, sporcato, lordo sozzo: per impilaccherato, inzacchera-

to, zaccherato.

Sillacarar, e sillacarars, imbrattare, sporcare, intridere, e imbratrarsi, cet.: per impilaccherare, zaccherare, e impilaccherarsi, cet.

Simirada, far la simirada, fare la spia, riportare, rapportare, riferire, e accu-

sare.

Simiton, o stretta, sost., gefto, atto, motto: per lezia, lezio, moine, smorfie: per gefto ridicolo, affettato, civerteria: per ritrosía, difficoltà.

Simiton, agg., burlevole, grazioso, giocondo, gioviale, allegro; per moiniere, dicesi di chi fa moine, emorfie, cet.: per ritroso, schifo, schifoso, schifiltoso,

disdegnoso.

Simunarie, e stretta, sing., e plur., sost., smorfia, lezia, lezio, moina, e smorfia, lezi, lezie, moine, plur.: per civertería, gesto affertato, scomposto, ridicolo, e civetterse, plur.: per ritrosía, difficoltá.

Sion, o stretta, sifone, e

volg. sione.

Sivel, e larga, sufolo, zufolo, strom : per fischio, fischiata, sufolata, sibilo,

sufolo, zufolo.

Sivlada, fischio, fischiata, sutolata, zufolata, sufolo, zufolo, sibilo: per strido, stridere, lo stridere de' catenazzi, ferri, cet .: per frullo, frulla, frullata, fischio, fischiamento, fischiata, il romore delle cose, che corron per l'aria, e del vento: per zirlo, si dice delle ruote de carri, e simili .

Sivlador, o stretta, zufulatore, sufolatore, sibilatore. Sivlament, sufolamento, zufolamento, sibilamento: sivlament d' urecch', scampanío, tinnito, sufolamento, zufolamento.

Sivlar, sufolare, zufolare, sibilare, e fischiare: per sufolare, zufolare gli orecchi, dicesi del sentirvisi dentro alcun sufolamento, e fischiare : per zirlare, si dice delle ruote de' carri, e simili : per feullare, fischiare, si dice del romore delle cose, che corron per l'aria, e del farre soffiar del vento: per istadere, si dice de' catenazzi, ferro, cet.: biosciare, dicesi di quel parlare, in cui la voce par che sibili per difetto de' denti: e dicesi uomo bioscio, chi così parla.

Sivlin, sufolino, zufolino, fischierto: per sottile fischio,

sufolo, zufolo.

Sivlon, o stretta, zufolone,

sufolone.

Siunar, al vin, e simili, tirare, o cavare col sifone, o sione il vino, e simili.

Slampzar, balenare, lampeggiare.

Slandrar, putire, puzzare,

appeltare.

Slandron, o stretta, agg., sporco, lercio, sucido, sudicio: per puzzolente, fetente .

Slanguri, agg., indebolito, slenato, sfinito, spossato, fiaccato, infievolito, senza

forze.

Slangurir dalla voja, v. sganghir.

Slanz, lancio, slancio, salto. Slanzlàr, slanciare, lanciare. Slappar, leccare, lambire, e lappare, voce poco usara: per mangiare a guisa de' cani, divorare.

Slappatutt, agg., mangione, goloso, parassito.

Slappon. ogg., mangione, goloso, parassito.

Slar, sellajo, chi fa le selle, e bastajo.

Slargà, agg., largato, allargato, dilatato, steso, teso, disteso, spiegato.

Slargad, far dil slargad, largheggiare, v. spacead.

Slargada, sost., largo, larghezza, spazio, largura, spaziosirà, pianura, piano: per rischiaramento, schiarimento, rischiarimento; per esagerazione, v. spaccad.

Slargar, largare, allargare, dilarare, tendere, stendere, diftendere, spiegare: per rischiararsi, schiarirsi dell' atmosfera.

Slatingar, slatinare, latinare, latinizzare, e sgramuffare.

Slavà, agg. smaccaro, insipido, senza sapore.

Slavar, smaccaisi, divenir smaccato, macco, insipido, insipidire, il perdere la natural sostanza, e propito sapore, dicesi delle frutta, o d'altro.

Slavozzà, agg., diguazzato, guazzaao, il dibattere acqua, o altro ne' vasi: per sciac quato, lavato leggiermente.

Slavazzar, diguazzare, guazzare, dibatter acqua, o altro ne' vasi: pet sciacquare, risciacquare, lavare all' ingrosso, leggiermente: risciacquar la bocca cet.

Slavegn, e stretta, agg., scipido, inscipido, sinaccato, si dice delle frutta o altro, che abbian perduto della loro natural sostanza, e proprio sapore: per acquoso, acqueo, che in se ha acqua, o sapor d'acqua; per molle, molliccio.

Slavurazzar, lavoracchiare.
Sleppa, schiaffo, guanciata,
ceffata, mascellone, manrovescio, gotata, matrovescio, rovescione,

Slinguazzon, o stretta, agg., linguacciuto, ciarlone, linguato, linguato, cianciatore: parolajo, ciarlatore, loquace, per maldicente, sparlatore, maledico.

Slissa, agg., lisciato, spianato, pulito: per forbito, fregato, sfregato, strebbiato, stribbiato, lisciato, pulito, levigato.

Slissada, v. slissadura. Slissadur, liscia, strumento per lisciare. Slissadura, slissament, lisciatura, lisciamento, spianamento: per forbimento, stropicciamento, lisciatura, lisciamento, frega, fregamento ; e strebbiamento . stribbiamento, che è proprio del lisciarsi delle donne.

Slissar , lisciare , levigare , spianare, pulire : per forbire, nettare, pulire, stropicciare, lisciare, fregare, stregare : e strebbiare, stribbiare, che è proprio del lisciarsi delle donne.

Sloffa, loffa, loffia, vento che esce dalla parte del basso senza romore: per squacquera, squacchera, sterco liquido: per cacata grande, solenne.

Stosnna, voce contadinesca. baleno, folgore, lampo.

Slucadura, slogatura, sconcia-

Slucar, slogare, dislogare, sconciare.

Slungà, agg., slungato, allungato.

Slungagna, lungagnola, lunghería.

Slungagnon, o stretta, agg., spilungone, sperticato, lungo assai:

Slungar, slungare, allungare, distendere: slungar gl'urecch' per sentir, oricchiare, star in sentore, tender gli orecchi.

SL Slungarola, lungagnola, lunghería.

Sluntanar, allontanare, slontanare.

Slusantà, agg., lustrato, terso, pulito, nettato, forbito, fregato, lisciato, stropicciato, strebbiato.

Slusantar, luttrare, rergere, pulire, nettare, forbite, lisciare, storpicciare, e strebbiare, stribbiare.

Slusnar, voce contadinesca, v. slampzar.

Slutada, tiro, colpo dato con zolla, o gleba.

Slutar, lanciare, cacciare zolla, o zolle, glebe: per lotare, gittare, lanciare loto, o fango.

Sma, voce bassa, senon, fuorchè, forchè, altrocchè, se non che, se non se.

Smaccar, ammaccare, soppestare, acciaccare, pestar grossamente : per ismaccare, svergognare.

Smadunada, mattonata, colpo dato con mattone : per tiro, colpo dato con gleba, o zolla .

Smadundr, tirare o lanciar mattoni: per tirare, o lanciar glebe, o zolle.

Smagnuccar, mangiare in pugno, cioè mangiare poco, e in fretta, e mangiare alla ssuggita, in fretta: per sbocconcellare, mangiar leggerniente, e mangiare a spiluzzico, a spizzico, a stento, mangiare poco: per semplicemente mangiare.

Smagri, smagrito, smagrato, agg.

Smagrir, smagrire, smagrare; dimagrare.

Smajar, smagliare, romper le maglie: per smagliare, cader dal maglio: per brillare, scintillare, smagliare, come egli è un seren, che smaglia, quando di notre il cielo è chiarissimo, e dicesi pure dei colori, e simili, come è un color, che smaglia, e simili.

Smalla, mallo, scorza di noce, o della mandorla.

Smallàr, smallare, sgusciare, levare il mallo, o guscio della noce, o mandorla, e simili.

Smalmarina, v. pacciara. Smalmettar, smaltire.

Smalvi, agg., scolorito, scolorato, discolorato, smorto, e pallido, smunto, impallidito.

Smalvin, svenimento, deliquio, e sincopa, sin-

Smalvin, vgnir un smalvin,

Smalvius, scolorirsi, discolo-

rarsi, discolorirsi, scolorarsi, smontare, impallidire.

Smamlà, agg., ammaccato, pesto; fiaccato, schiacciato, oppresso, e rotto.

Smamlar, siaccare, ammaccare, opprimere, pestare, schiacciare, e rompere.

Smanarada, mannajata, colpo di mannaja.

di mannaja.

Smanarar, ammannajare, mannajare, menar la mannaja.
Smancada, mancamento, diferto, mancanza, manco,
difettivo, cosa mancante:
e scadimento, discadimento per corrusione; logoramento, rottura: per zancada, o zanca v.

Smaratella, v. maratella. Smarazzar, v. smarrir. Smardar, smerdare, sconcacare, brattar di merda.

Smardin, v. stimlin. Smardocc, merdocco.

Smarengh, agg., smarrito, timido, pauroso, di poco animo: per insociabile, selvatico, sconoscente, montanino, zotico, ruvido.

Smargular, v. smergular. Smargiass, smargiasso, spaccone, arcifanfano, agg. Smargiassada, v. sbragassada.

Smargiassar, v. sbragassar. Smargiasson, o stretta, v. sbragasson.

Smarinazz, v. masoc.

Smarrazzar, ) scacciare, discac-Smarrir, ) ciare, cacciar via, parar via, fugare, sparpagliare, disperdere, dispergere, dissipare: per smarritsi, perdersi d'animo, (spaurirsi.

Smartlad, agg., martellato. Smartlada, martellata.

Smarilar, martellare .

Smasdà, agg, v. smesdà.

Smasdar, v. smesdar.

Smasel, e larga, scompiglio,
mischio, garbuglio, disordine, confusione, disordinanza, sommovimento: per
flagello, ruina, guafto,
sfracello, conquasso, sovverrimento, sovversione: per
ischianiazzo, schiamazzio,
grida, ftrepito, gridata,
acclamazione, fracasso, ftridore: per galoría, festeggiamento, gongolamento, giubilo, allegrezza, esser in
giolito, in gazzurro.

Smaslon, o stretta, rovescione, mascellone, manrovescio, marrovescio, ceffone,

guanciata.

Smasnà, sfracellato, squinternato, squadernato, fracassato, fiaccato, pesto, op-

presso, agg.

Smasnar, stracellare, fracassare, fiaccare, squinternare, squadernare, pestare, opprimere. Smatarlada, bacchiata, batacachiata, e legnata, bastonata.

Smatailàr, batacchiare, abbatacchiare, bacchiare, abbacchiare, e bastonare.

Smattar, v. smatzar.

Smattar, fars smatzar, o smat-

leggiare, deridere, deleggiare, e farsi la baja, beffa, il giuoco, la favola: per pazzeggiare, far pazzie, mattezze.

Smazzarina d'mio, melga, e simili, pannocchia, spiga del miglio, melica, can-

ne, e simili.

Smazzulada, magliata, percossa, o colpo dato col maglio, che è quello strumento di legno in forma di martello, ma di molto maggior grandezza: percossa, o colpo dato con mazzapicchio, o mazzo, che è il martello di legno, ma di forma più piccolo del maglio: per mazzicata, e mazzata, percossa, o colpo dato con mazza, cioè col martello grande di ferro, o con clava.

Smazzular, battere, o menare il maglio, o percuotere o battere col maglio: per mazzapicchiare, battere o percuoter con mazzapicchio, o mazzo: per mazzicare, percuotere, o battere con mazza, o con clava.

Smemorià, smemorato, scordevole, dimentichevole, smenticato, obblioso, dimentico, agg.

Smenzina, troja, porca da razza: per sementina, semolino.

Smerci, smercio, spaccio, smaltimento: spacciare, smaltire.

Smerdar, smerdare, sconcacare,
- bruttare di sterco, o merda.

Smerdin, v. stimlin.

Smergul, urlo, strido, strillo. Smergular, urlare, strillare, stridere, gridare.

Smess, palmo, spanna, e sommesso.

Smesdà, agg., mestato, mescolato, misciato: per dimenato.

Smesdar, misciare, mestare, mescolare: per dimenare, dimenare, menare, menare.

Smicca, agg., ammaccato. Smiccar, ammaccate, v. smaccar.

Smilz, smilzo, voto.

Smingunar, andar a sparabicco, a zonzo, andar vagando, vagare: per musare, stare oziosamente, Sminuzzar, sminuzzare, minuzzare.

Smoja, o stretta, rannata, ranno, acqua bollita con cenere, che ha servito al bucato.

Smorchia, c schiac., morchia, e morca.

Smorfi, smorfie, lezie, lezi, moine.

Smorfios, agg., lezioso, moiniere, chi fa lezie, smorfie, e smorfioso: per ritroso, schifo, schifoso, disdegnoso.

Smrusament, amoreggiamento.
Smrusin, drudo, inclinato a
far l'amore.

Smrusinar, far l'amore, am

moreggiare.

Smuclar, figur, dire, proferire parole sconcie, ingiuriose, offensive, e bestemmiare. Smujar, lavare i panni sucidi nella rannata, o ranno, cioè nell'acqua bollita con

bucatare.
Smujaza, mollume, bagnamento: per molticcio, poltiglia, pultiglia.

cenere per imbiancarli, im-

Smuletagh, lubrico, liscio, cosa che scivola, agg.

Smultizz, e smultice, molticcio, poltiglia, pultiglia. Smultizzà, agg., ammaccato, soppesto: per semplic. im-

brattato, sporcato, brutta-

to: per molticcio, poltigia,

Smultizzar, far molticeio, pultiglia, o poltiglia: per ammaccare, soppestare: per semplic. imbrattare, sporcare, intridere, bruttare.

Smumbla, agg., slombato, dilombato: per pesto, oppresso, fiaccato, fracassa-

to, sfracellato.

Smumblar, slombare, dilombare, rompere i lombi: per pestare, opprimere, fiaccare, fracassare, sfracel-

Smurbà, agg., ammorbato, appeltato: per istanco, annojato, infastidito.

Smurbar, ammorbate, appestare, putire, puzzare: per annojare, infastidire, stufare, stancare : per smorbare, levar il morbo, o odori cattivi, o cose cattive.

Smurcai, agg., cosa trifta, cattiva, peggiore, abbietta, vile, infima, negletta.

Smurfgnon, o stretta, moccio, moccolone: e anche voce di scherno usata coi ragazzi.

Sinurfgnos, o stretta, moccolone, e anche voce di scherno usata coi ragazzi: per dsgnos v.

Smurgai, v. smurcai.

Smurzar, smorzare, ammorzare, spegnere.

SM Smurgader, spegnitore, smorzatore, ammorzatore.

Smurzadura, spegnimento, smorzatura, ammorzatura. Smurzarolla, spegnitojo, strumento per ispegnere i lumi. Smurzgron, v. smurfgnon.

Smussa, agg., smussato, scantonato.

Smussadura, smusso, smussatura, ragliamento di canto. Smussar, smussare, scantonare, tagliare il canto, o an-

golo .

Smustazzada, rinfacciata, sbar . bazzata . nasata, riprensione, zaifara, ripresa: per mostacciara, gorara, colpo dato con mano sul mostaccio.

Smustazzada, dar na smustazzada, rinfacciare, riprendere, sbaibazzare, dare una fardata.

Smustazzon, mostaccione, colpo dato con mano nel mostaccio, e manrovescio, marrovescio.

Smutlada, mugghio, muggito, mugghiamento, soft. Smutlar, mugghiare, muggire Smutlida, v. smutlada.

Smutlir, v. smutlar .

Smuzga, agg., smozzicato, mozzato, troncato, dimozzato, mozzo.

Smuzgar, mozzare, smozzicare, troncare, dimozzare, Smuzgon, o sigetta, mozzicos ne, quel che rimane dalla cosa troncata : per muzgon, v.

Snarvà, agg., nerbato, per-

cosso con nerbo, o nervo: per debilitato, spossato, snervato; per snervato, cosa che ha rotto i nervi. Snarvada, nerbata, sferzata

con nerbo, e nervata.

Snarvar, nerbare, percuotere con nerbo, o nervo: per debilitare, spossare, fiaccare, snervare: per snervare, rompere, o guaftar i nervi. Snervà, v. snarvà.

Snervada, v. snarvada.

Snervar, v. snarvar.

Snestar, torsione, storsione, storta, torta di piede, mano, cet.: per slogatura.

Snudà, agg., nudato, snudato: nudato nella braccia, sbracciato: spettorato, nudato nel petto: per isnodato, sciolto, pieghevole, flessibile, che si divincola. Snudadura, snodatura, artico-

lazione.

Snudar, snudare: per nudar le braccia, sbracciare: nudar il perto, spettorare: per isnodare, sciogliere, render flessibile, pieghevole. Snumblà, agg., slombato, dilombato: per oppresso, pesto, fiaccato, fracassato, sfracellato .

Snumblar, slombare, dilombare, rompere, o guastare i lombi : per fiaccare, pestare, opprimere, fracassare, sfracellare.

So, o larga, suo.

So, o largo, vgnir sulla so; o sul so, venire sulle sue, o avere, toccare le sue, far le sue, o delle sue, cet.

Sod, sodo, stare, parlare, cet. in sul sodo, con sussiego, gravità, sostenutezza: e parlar in sul sodo, dir da senno, daddovero.

Soga, o stretta, canapo, corda grossa di canapa; anche cavo dicono i marina.

ri , e simili .

Soi, o stretta, voce contadinesca, fango.

Soja, o larga, dar la soja, sojare, dar la soja, la stretta, il mattone, il gambo, la quadra, spezie di adulazione con alquanto di belta. Sol sol, avv., appena.

Sol da torta, e simili, padel-

la, e lomb., torriera. Sola da scarp, con l'o larga, suola, e suolo, e nel numero plur, si dice, suola. Solctren, o stretta, gorello,

solco acquajo, e fossato, fossarello, fossetta, fosserella per condur acqua ne' campi, o per iscolarla;

quel solco poi, che si fa da se l'acqua scorrendo, si chiama, stroscia, troscia. Solfan, solfanello, zolfanello:

per zolfo, solfo.

Solfanar , v. sulfunar .

Son, o stretto, suono: schiappà, suono crocco, rauco, chioccio: e il verbo croccare, chiocciare, il suonar delle cose fesse.

Sonn, o stretta, tempia.

Soppi, soffio .

Sorba, sorba, frutto, e albero. Sorbar, assorbere, sorbire, assorbire.

Sors, sorso.

Soucalzett, sing., e plur., sottocalza, e sottocalce, plur., sottocalzetta; e sottocalzette plur.

Soccoppa, sottocoppa.

Soccova, soccodagnolo, groppiera.

Sottgola, soggolo: e sogolare, porre il soggolo.

Sottquacciun, c. schiac., v. nascundun.

Sottscritt, sottoscritta, soscrizione, sottoscrizione.

Sottscrivar, soscrivere, sottoscrivere .

Sottscrizion, o stretto, soscrizione, sottoscritta, sottoscrizione .

Sottvos, o stretto, sotto voce, soppiatto, voce bassa.

Sovar; sughero, sughera, so-

vero .

Sovarscritt, v. sovrascritt. Sovracingia, so pracingha, so-

vracinghia.

Sovraman, sorta di cucitura data con l'ago: per sovraman, intendesi l'attore, l'agente, l'operajo, il facirore, chi fa alcuna cosa con istromento, che poi riuscendegli male l'opera, ne incolpa lo strumiento.

Sovrasoi, soprasolo, sovrasolo : spallerra, dicesi di quella sponda bassa a' lati di strade, e simili, oltre cui vi è o siume, o precipizió: spallette, e parapetro, dicesi di quella sponcia bassa a lati di ponte, e simili, e dicesi pure, sporida.

Sovravesta, sopravesta, sopraveste .

Sovrascritt, soprascritta, soprascritto, iscrizione, inscrizione, soprascrizione.

Sozda, far, o dar a sozda, soccio fare, o dare a soccio, a società.

Spacead, far, o dir spacead. largheggiare, iperboleggiare, rodomontare, lanciar cantoni, lanciar campanili, v. palazzad.

Spaccada, v. pallazzada. ·Spaccamond, ) arcifanfano, pe-Spaccamont, ) samondi, buriasi

so, millantatore, spaccone, smargiasso, strombettiere.

Spaceon spaceone, arcifanfano, burtasso, smargiasso,
fitombettiere, millantatore.
Spudar, spadajo, chi fa spade.
Spudar i dent, ) avere o paSpadir. ) tire stupore,
legamento, agghiacciamen-

to ne' denti.

Spadision ) stupore, leSpadison d dent, ) gamento,

Spador ) aggluacciamento, allegamento de' denti.

Spadula, spatola, arnese da spezule.

Spadula da lin , scottola . Spadular al lin , e simili , sco-

tolare, scapecchiare il lino, cet., e ammagliare. Spaghett, cordoncino, cordel.

la, cordellina, e spago, spaghetto: per fettucia, naftio: per paura, pavento, timore.

Spajar, spagliare, levar la pa-

Spalà, spalato, paleggiato, il muovere formento, e simili con la pala.

Spalador, palajuolo, chi lavora colla pala, espalatore. Spalancàr, spalancare, aprire

Spalar al furment, e simili,

Spalar al furment, e sunili, , spalare, paleggiare.

Spale, spalto, terreno scopero to sotto alle fortificazioni delle città, fortezze, cet.

Spalgata, pellaccia: per pelle semplic: per carne magra, tenace, insipida, e cattiva: per aponeurosi, parte bianca membranosa, e la più

Spalla tratta, esser o star, cet., a spalla tratta, a spada tratta, vale del tutto, in tutto, per tutto.

tenace della carne.

Spalla, agg., spallato, da spallare, che ha guastato la spalla.

Spallazz, spallace, sorta di malattia, che viene ai cavalli.

Spallazzad, v. pallazzad.
Spallazzon, o stretta, sopramano, colpo di mano apesta dato sulle spalle: per pallazzon v.

Spalpanazz, bardana, etba. Spalbedra di occh', palpebra Spalpugnà, agg., palpeggiato,: brancicato, contrettato.

Spalpagnar, palpeggiare, brancicare, contrettare.

Spaljzà, v. spalpugnà. Spalpzar, v. spalpugnar. Spalpzon, o stretta, palpeggiatore, brancicatore.

Spainpand, agg., spampanato, levato i pampini; nel figur. palesato, manifeltato, e sparpagliato, palesato per tutto il segreto, o altra notizia: per sparnicciato, sparpagliato, scompigliato, sgominato, sconciato: per stampanato, stracciato, rotto.

Spampanar, spampanare, levar i pampani: per palesare, manifestare, e sparpagliare, palesare per tutto il segreto, o altra notizia: per sparnicciare, sparpagliare, scompigliare, sgominare, sconciare, guastate: per stampanare, stracciare, lacerare, rompere.

Spani, fior spani, cet., fiore aperto, fictito: per fiap, v.

Spanna, spanna.

Spanpanà, v. spampanà. Spanpanàr, v. spampanar.

Spantacchi, e schiac., spaventacchio, fantoccio, fantuccia, fracurrado, beffana, e spauracchio.

Spannucchiar, e schiae., spannocchiare.

Spanzada, corpacciata, scorpacciata, panciata: dar una spanzada, dare, o prendersene una corpacciata: pacchiare, mangiate con in gordigia.

Spapul, far al spapul, far greppo, raggreppare, è quel raggrinzar la bocca, quan-

do si vuol cominciar a pian?

Spapul dla cadena, appicagnolo, appiccatojo, appicca-

Spapplà, ) spappolaSpapplada, agg., ) to, espappolata, vivanda, o cosa, che non si tiene insieme.

Spapplar, spappolare, e spappolarsi, non tenersi insieme: per spiattellare, parlare apertamente: per divulgare.

Sparacism, capriccio, ghiribizzo, entusiasmo, e fervidezza, ardore.

Sparagn, voce bassa, rispar-

mio', parsimonia.

Sparagnar, voce bassa, risparamiare, sparagnare, sparagnare, sparamiare.

Sparangula da scranna, o rema, spranga, sparanga: per piuolo.

Sparasecul, strasecoli.

Spardada, pietrata: per mattonata, colpo di mattone.

Spardar, tirare, lanciare, cacciare mattoni: per tirare, lanciare pietre, sassi.

Sparforz, sforzo più del naturale, più del potere.

Spargugnà, agg., sparso, spanto, versato, seminato: per diviso, separato: per di226 SP

vulgato, sparso.

Spargugnàr, spargere, spandere, versare, seminare, riversare: per dividere, separare, disgiungere, e dividersi cet.: per sparnazzare, sparnicciare, sparpagliare, spargere, gettare qua, e là: per divulgare, far palese, spandere, spargere, e sparpagliare: per fugare, scacciare, sparpagliare.

Sparlungon, agg., spilungone, spericato, lungo assai.

Sparmiar, sparmiare, risparmiare, sparagnare.

Sparnaccià, agg., c schiac., scapigliato, proprio de capelli, e arruffato, rabbuffato, e sconciato.

Sparnacciar, e schiae, scapigliare, proprio dei capelli, sconciar i capelli; e rabbuf fare, arruffare, dicesi più comunemente de' capelli, peli, penne, benchè si dica pure d'altre cose, e sconciare, scompigliare.

Sparpagn, sost., agitazione, moto, movimento, agitamento, commozione, turbazione, commovimento, concutamento, fervidezza, entusiasmo; e scompiglio, mischio, sommovimento, disordine, confusione, gatbuglio.

Sparpagnar, sgominare, scompigliare, sconciare, abbaruffare: per sparpagliare,
sparnazzare, sparnicciare,
spargere gettare qua e là:
per divulgare, far palese,
spandere, spargere, spare

Spars, sost., spatagio, e aspa-

Sparsara, sparagiaja, e sparagiara.

Sparigada, perticata.

Spartgar, perticare, percuotere con pertica: per misurare con pertica.

Spartizion', spartigione, spartizione, partigione, partizione.

Spartura, madia.

Spasam, spasimo, spasima. Spasad, spasimato.

Spasmar, spasimare. -

Spassiunà, agg., sfogato, spassionato.

Spassiunar, spassionare, sfo-

Spatez, passeggio: carruccio, dicesi di certo stromento, ove si mettono i bambini, perche imparino ad andare.

Spatzada, voce bassa, passeg-

giata, spasseggiata.

Spatzar, voce bassa, passeggiare, spasseggiare.

Spavunzar, e spavanzars, pavoneggiare, paoneggiare, e pavoneggiarsi, paoneggiar-2 si, gloriarsi, compiacersi. Spavuraζζ, spavuracchio, spaventacchio.

Spazzà, agg., scopato, spazzato.

Spazzador, o stretta, scopatore, spazzatore, spazzino... Spazzadur, spazzatura, immondizia, che si toglie via in ispazzando.

Spazzar, spazzare, scopare: vigliare, separare con granaca, o frasca dal monte del grano quelle spighe, o bacelli, o altro, mentre si spula il grano.

Spazzarina, spazzola, scopetta, brusca, spazzoletta.

Spazzetta, scopetta, spazzola, brusca.

Spehiar, spehiars, verbo, c schiac., speechiare, specchiarsi.

Spechiar, sost., e schiac., specchiajo, chi fa, o acconcia

gli specchi.

Speiarlà, agg., e schiae., lentiginoso, lintiginoso: per brizzolato, mescolato di più colori, e sprizzolato, sprizzato, variato, picchiettato, chiazzato, screziato.

Spdada, schidionata, stidionata, quella quantità di vivanda, che si cuoce in una volta con lo spiedo: pet colpo di spiedo, schi-

dionata.

Sped, e stretta, spiedo, schidone, schidione, spiede,
ftidione.

Spengul, v. spingul.

Speriga, agg., perticato, hat-

Spertgada, perticata, colpo di pertica.

Spertgàr, perticare, battere con pertica: per misurare con pertica

Spesgada, spesseggiata, spessicata, spesseggiamento.

Spesgar, spesseggiare, spessi, care.

Spiandor, o stretta, voce basisa, splendore, luce, lucidezza, chiarore, splendimento, sost.: per sontuosità, splendidezza, nobile, tà, sost.: per compariscente, vistoso, nobile, sontuoso, bello, splendido, agg. Spiandarir, voce bassa, splen-

dere, risplendere, lucere; per trasparire, tralucere, trasparere.

Spiasecul, plur., strasecoli, ammirazioni: e il verbo strasecolare, trasecolare.

Spiaz, z dolce, schizzo, abbozzo.

Spice, spicco, comparsa, compariscenza: e il ve bo spiccare, far spicco, comparsa, bella vista.

Spiccià, agg., c schiac. sbri-

228.

gato, spicciato, spedito. Spicciar, c schiac., spicciare, sbrigare, spedire, dispicciare, e sbrigarsi, cet.

Spiera, e stretta, scheletro, ombra, fantasmo, fantasima, soft. : per mezzomerto, morticcio, incadaverito, incorotzeliro, indozzato, guasto, agg. : per rag-

gio di Sole.

Spiera, perdar, o vultars spiera, voce contadinesca, perdere la direzione, l' indirizzo, l'indirizzamento, l'ordine, la regola, la norma, la scherma, la scrima: per capogiro, capogirlo, ravvolgimento di capo, avere o patire il capogiro.

Spiga, spiga, spica: far la spiga, spigare, far la spiga. Spiga, sost., spigolatura, spigolato, raccolta di spighe.

Spigar, spigolare, ristoppiare; ricogliere le spighe rimase: per aver paura, timore, impaurire, paventare, far

lappe lappe.

Spigazza, agg., sconciato, qualtato, stropicciato, strapazzato, maltraitato, malmenato, si dice de panni, e simili.

Spigazzar, stropicciare, e guastare, strappazzare, sconcia. re, gualcire, malmenare, far pieghe malamente.

Spigh d'ai, e simili, spicchio, una delle particelle d'aglio, e simili : spicchiuto, add., formato a spicchi, che ha spicchi.

Spighi, agg., spigaro, spicato, che ha fatto la spiga. Spighir, spigare, spicare. Spigul d'ai, e simili, spic-

chio, una delle particelle d'aglio, cipolla, e simili a

Spigula, v. spiga.

Spigular, v. spigar. Spillà, esser spillà, essere scusso, esser restato al verde, aver perduro tutto, rimaner in bianco.

Spillar, sbusare, rimaner al verde, restare scusso, restar in bianco, perder tutto.

Spillon, o stretta, spillo, spilletto: e spillo, spilletto, dicesi a un ferro acuto, con cui si forano le botti per tirar vino: e il verbo spillare . "

Spin, pruno, spino, virgulto pieno di spine: per spina. Spina da botta, zipolo.

Spinar, sost., pruno, spino, virgulro pieno di spine, e vepri, soft.: per prunajo, spinerto, prunaja, pruname, quantità di pruni uniti, soft.

Spinar, verbo, spinare, ferire, o trafiggere con ispine.

Spinara, v. spinar.

Spinel da botta, o spina, zipolo, legnetro, col quale si tura la cannella della botte.

Spinel, mettr al spinel alla cannella, zipolare, serrare

con lo zipolo.

Spinel d'acqua, fontana, fontanella, filo d'acqua: per riverto, rigagnolo: per cannella piccola, per cui si cava vino dalla botte, e simili.

Spingul, altalena, e altaleno. Spingular, altalenare, fare all' altalena, e dondolare.

Spinozz da botta, cannella. Spinta, spinta, spingimento,

sospinta.

Spinton, o stretta, spintone, urto, spinta, urtone. Spintunà, agg., urtato, so-

spinto, spinto.

Spintunar, spingere, urtare, spingere, sospingere.

Spipular, pispigliare, bisbigliare, parlare sotto voce, o all'orecchio.

Spiraj, spiraglio, spiracolo,

sfiatatojo.

Spirt, agg., spiritato, stravagante, bisbetico, e insolente, audace, ardito, spavaldo, malvagio, cattivo: per vivo, spiritoso, vivace, svelto, agile. destro: per brutto, deforme, disayyenevole, turpe, malfatto.
Spissacchia, agg., e schiae.,
pissacchiato, pisciacchiato,
pisciato.

Spissacchiar, e schiac., pissacchiare, pisciare qua e là. Spissurlar, spicciare, scaturire, sgorgare, uscir con forza.

Spiunar, spiare, aguatare, agguatare, stare in aguato, osservare, esplorare.

Spiura, voce contadinesca, prurito mordicamento, bruciore, pizzicore.

Spiutlir, voce bassa, piagnuccolare, v. sgnufir.

Spiutlon, o stretta, piagnus colone, e piagnone, agg. Spiuvsina, pioviggina, spruz-

zaglia, acquicella.

Spinvsinar, piovigginare, spruzzolare.

Spizghi, agg., spuntato, us scito fuori.

Spizghir, spuntare, useir fuora, apparire, cominciar a nascere.

Spizgott, o larga, v. pizgott.
Spizzir, spuntare, uscir fuori, apparire, cominciar a
mascere: per spicciare, scaturire, uscire con forza, si
dice prop. de' liquidi.

Spizzulir, e spizzir, questa voce nel dialetto Ferrarese più propr., e in generale vale per quella prima piccola apertura, che si fa

P 3

il pulcino col becco nel guscio dell' uovo, ove si serra, mentre comincia a nascere; alla qual voce possono corrispondere le seguenti: spuntare, aprire, forare, bucare il guscio, cominciar al nascere.

Splà, agg., spelato, pelato. Splador e spladora, spelatore, pelatore, e spelatrice, pelatrice.

Splar, spelare, pelare.

Splatunà, agg., scapezzato, scapitozzató, e rasato, e raso.

· Splatunada, scapezzamento,

Splatunar, tadere, e scapezzare, scapitozzare, ma quefte due voci servono propriamence per gli a'beri, e simili, tagliar rutto, o quasi del tutto.

Splazzott, o larga, si usa comunemente nel numero plurale, quantità di percesse, beite, busse, battiture, baftonate; e spellicciatura, che più comunemente si dice del mordersi de' cani, e simili: per rotra, disfatta, sconfitta, si dice degli eserciti.

Splorcia, c schia., spilorcio, spizeca, cacastecchi, strei-

Spluch', c schiac,, eapelli po-

chi, e corti: e per capelli, che spuntano.

Splunar il vid, e altr piant, dibrucare, dibruscare, stralciare o levare i tralci, i rami, i gerti, i polloni, i germogli inutili dalle piante: per issogliare, sfrondare, levare le foglie.

Spnà, agg.. spennato, che ha perduto le penne: per spennacchiato, che ha perduto

parte delle penne.

Spnacch', c schiae., pennacchio: pennacchino, pennacchiuolo, piccolo pennacchio: pennacchione.

Spnacchiera, c schiac., pennacchiera, pennacchio.

Spnar, spennare, cavare o perder le penne: per spennacchiare, levare, o perdere parte delle penne.

Spoja, o stretta, sioglia, pasta- tirata sottile.

Spol, far il spol, o largo, accannellare, far i cannelli, avvolger il filo sopra i cannelli per tessere.

Spola, cannello ripieno di filo per ressere: spuola, spola. Spolvar, spolvero, foglio buccherato, nel quale è il disegno, che si cava spolve. rizzando: per spulvrin v. Sponga, spugna.

Spongar, lavare; forbire, pu-

»·lise con la spugna. -

Sprar i ov, e simili, sperare, l'osservere al lume, se gli uovi, che sono in covo, sieno buoni, o guafti.

Sprasecul, sing., e plur., trasecolo, strasecolo, e strasecoli plur.

Sprasecular, trasecolare, strasecolare.

Sprecar, sprecare, dissipare, prodigalizzare, sparnazzare, scialacquare.

Sprocan, pescivendolo, pesciavendolo.

Sproce, sproceo, sbroceo, e stecco, fuscello.

Sprofundar, sprofondare, profondare.

Sprolich, difficoltà, contrarietà, ritrosía, ritrosità, tipugnanza: per strasecoli, trasecoli.

Sprolich; far 2i sprolich; far e difficoltà, mostarsi difficile, ritroso, difficoltare, difficultare, ritrosire, far il ritroso, aver contrarietà, ripugnare.

Spron, sprone, sperone.
Spruccar, v. inspruccar.

Sprunar, verbo, spronare, speronare.

Sprunar, nome, speronajo, spronajo, chi fa speroni.
Sprunella. speronella, spronella, ftella dello sperone.
Spruzza, agg., spruzzato: per picchietato, prizzato, spriz-

zato, screzzato, macchiato con altri colori.

Spruzzar, spruzzare leggiermente bagnare: per prizzare, screziare, picchiettare, sprizzare, macchiare di altri colori.

Spudacch', c schiac., sputo, sputacchio.

Spudacchiament, c schiac., sputacchiamento, sputamento. Spudacchiar. c schiac., sputacchiare, sputacchiare.

Spudacchiarolla, c schiac., sputacchiera, vaso da sputarvi dentro: per sputamento, sputacchiamento.

Spudar, spurare: spudar dil cap, sornacchiare, sornacare, sputar farde, o far sputi catarrosi : sputar bottoni, sbottoneggiare, spurar senno, lo stimarsi, e voler farsi stimar savio, e parlare con gravità; e chi cosl fa, dicesi, sputasenno, sputabottoni: sputar tondo, che è star sul grande, in sulla gravità; e chi così fa, dicesi, sputa tondo: sputar sentenze, profferir sentenze con affertazione, e dove non occorre. Spuja, spogliato, svestito, agg. Spujar, spogliare, svestire.

Spuladur, aspo, naspo, arcolajo, strumento per avvolger il filo sopra i can-

nelli per tessere? Spular al furment, spulare, cavare la pula, o il guscio, che timane tra le biade nel battere: vigliare, dicesi il separare con granata, o frasca dal monte del grano le spiglie, o altro, mentre si ventila il grano.

Spulett, spoletto, quel fuscello della spola, in cui s'infila il cannello del ripieno

per ressere, cet.

Spuleti da strenga, puntale. Spuletta d'acendar il candel, accenditojo, e si dice pure, accenditojo alla canna, che serve ad accendere, v. impizzarolla.

Spulgar, spulciare, tot via

le pulci.

Spultizz, poltiglio, pultiglia, molticcio.

Spulvrar, spolverare: spolverare, dicesi figur., per minutamente ricercare.

Spulvrazz, polverio, turbo. Spulvin, spolverezzo, spolverizzo, bottone di cencio, entro cui è legata polvere di gesso, carbone, cet., per uso di spolverizzare; v. spolvar.

Spulvrin dal schiopp, e simi-

li, v. fugon .

Spuncir, c schine., spuntare, apparire, uscir fuori, o fuora, nascere.

Spunciun, c schiac., penne, o capelli, che cominciano a spuntare, e cominciar a far le penne, o capelli, stonsioni: per capelli corti, e simili.

Spunciunar, c schiac., pungolare, pungere, pugnere: punzecchiare, punzellare, pungere leggermente.

Spungos, o stretta, agg., spugneso .

Spunton, o stretta, spuntone, puntone, gorbia.

Spunziar, v. punziar. Spurcarie, porcheisa, sporcizia, lordezza, sudiciume. Spurchizz, sost., porcheria, laidezza, sporcizia, lordezza, roccia, sudiciume, sucidume .

Spuzlent, agg., puzzolente, puzzoso.

Spuzul, puzzola, animale. Spza, agg., spezzato. Spzar, spezzare.

SQ

Squacquara, squecquera, squacchera, sterco liquido. Sequacquarar, squaccherare, squacquerare, propriamen. té cacar tenero: per spiattellare, squadernare, parlare alla spiattellata, alla spia-

nacciara, il parlare liberamente: per sconcacare, imbrattare di merda: per semplicemente sporcare, imbrattare, intridere'.

Scquacquaron, o stretta, ciancione, cianciatore, squacquera, e squaccherone, squaquerone, agg.

Squadar, squadra, quadrante, firumento, col quale si formano gli angoli retti.

Squarz, ) straccia foglio, qua-Squarzett, ) derno per notare a semplice ricordo; e stratto, sost., libretto, que si nota checchesia per ordine d'alfabeto.

Squass, squasso, quasso, crollo, scrollo, scossa, scuotimento.

Squass d' piova, nembo, rovescio, scossa, anche acquazzone, quand' è grosso.

Squassa capell', zogh, cappelletto, sorta di gioco; giocare a cappelletto.

Squassada, v. squassament.

Squassamarlett, civettone, dicesi dell'amator finto, che codia, ed amoreggia le doune per vanità, e per deriderle, più che per amore: per frustamattoni, dicesi di colui, che giornalmente va in una bottega, o casa, e non vi spende un soldo, o non vi porta utile alcano: dileggino, suggettino, colui, che si piglia gusto di fare l'innamorato, e non è,

Squassament, squasso, quasso, crollo, scrollo, scossa, scrollamento, crollamento, scuotimento, sbattimento, dimenamento.

Squassar, squassare, quassare, concussare, agitare, e scuotere, crollare, sbattere. Squassun, star col man in squassun, star col man in squassun, star ozioso, tener le mani alla cintola, star a grattarsi la pancia. Squintarna, v. smasna.

SR

Sridaccina, e schiac., v. sgugnabrina.

Sridacciar, c schiac., ghignare. Srubacchiar, c schiac., rubacchiare.

ST

Sta, far la sta, star ritto da se solo, star sulle gambe, si dice dei bambini, e anche il cominciar a camminate, o il primo camminat de' bambini : per barcollare, traballare, reggersi con istento sulle ginocchia, nutare, vacillare.

Stabia d' pal e simili, steccone, palanca, schiappa.

Stabià, agg., fatto in stecconi, o palanche, o schiappe. Stabià, sost., solajo fatto di cannicci sopra travi o quarti, che soglion essere nelle stalle, fenili, e simili. 234

Stabiar, fare stecconi, palanche, schiappe, dicesi de' pali, ciocchi, e simili, e schiappare, fendere: per sotrigliare, assotrigliare : per dirozzare, digrossare, pulire alquanto : e asciare, digrossar legni coll'ascia.

Stabli, arricciato, intonicato, incamiciato, incrostato, agg., si dice delle muraglie: per incrostatura, intonicatura, intonacatura, incomiciatura, arricciatura, e arricciato, intonicato, intonaco, incrostato, sost., l'incalzinatura rozza, che si dà alle muraglie.

St. blidura, incrostatura, arricciatura, intonacatura, incamiciatura, e intonaco, intonacato, arricciato, incrostato, sost., l'incalcinatura, che si dà alle mura-

glie.

Stablir, arricciare, intonacare, intonicare, incrostare, incamiciare, l'incalzinare rozzamente le muraglie.

Stadiera, stadiera, stadera ? staderina, dim.: staderone. mag., cet.

Staffa , Staffa .

Staffil , staffile , striscia di cuojo, sferza, ferza: per sferza, disciplina, e stassile,

Staffil dil staff, ftaffili, plur.,

e staffile, sing.

Staffutt, rifrusto, quantità di botte .

Stagn, tardo, lento, duro, tiepido, neghittoso, pigro, agg. : per stagno, metal., sost : per stagno, d'acqua, SOSE.

Stagnà, agg., stagnato, ristagnato, restato di scorrere: per assodato con ista-

gno, e stagnato.

Stagnada, sost., ftagnata, ramina: stagnatina; stagna-

tone; stagnatuzza.

Stagnar, stagnare, ristagnare, restar di scorrere, diversa. re: per saldare con istagno, e stagnare.

Stajuzz, frastagliame, tagliuz. zamento, frastagliatura, fra-

stagliamento.

Stajuzza, agg., tagliuzzato, frastagliato, stagliato.

Stajuzzament, tagliuzzamento, frastagliame, frastagliamento, frastagliatura.

Stajuzzar, tagliuzzare, staglia-

re, frastagliare.

Stalladagh, o stalladgh, ftalaggio : e stallaggio, pure si dice per ciò, che si paga per l'alloggio delle bestic .

Stamarlada, bacchiata, abbacchiata, percossa data con

bacchio, o bastone.

Stamarlar, bacchiare, abbac-

chiare, battere con bacchio, o bastone.

Stanczà, agg., stancheggiato, stancato.

Stanczar, stancheggiare, stan-

Stannella, gonnella, sottana, traversa, gonna:

Stanti, agg, stantio, vieto, invietito.

Stantirs, divenir, o farsi stantio, vieto, invietito, invietire, invietare.

Star d' terren, stajoro, jugero, tanto terreno, che vi semini entro uno stajo di grano.

Stat, stajo, vaso con quale si misurano le biade.

Star al dett, o ditt, stare a detta, o a detto.

Star, o stargh d'brocca, stare a capello, essere per l'appunto, nè più, nè meno.

Star col man in squassun, star re a denti secchi, stare colle mani in mano, stare colle mani alla cintola, grattarsi la pancia.

Star d' nanz, esser mallevado, re, quelli, che promette, e s' obbliga per altrui.

Star all'erta, stare all'erta andar cauto nel parlare, operare, cet.

Star in urchiun, o urchion,

in orecchi, cogli orecchi levati, con l'orecchio teso. Star a piè par, stare a piè pari, con comodità.

ST

Star alla stanga, stare a piuolo.

Star, o esser, cet. all' arvessa, stare a ritroso, a rovescio.

Star quas a tocc, o stretta, frare a tocca e non tocca.

frar vicinissimo.

Star con al schiopp al mustazz. Stare con l'arco teso, badare attendere diligentemente.

Star in contra, star di contro, di contra, all'opposio. Star in scapin, stare in peduli, stare senza scatpe.

Star a cavall dal foss, stare in ponte, non risolversi, stare a cavallo del fosso, star in forse, esitare, stare o essere intra due, o infra due.

Star in christ, v. star in bacchesta.

Star in sla so, o larga, stare in su le sue.

Star a testa scuerta, stare in zucca, a capo scoperto.

Star sul so, o larga, stare sul suo, in sul suo.

Star in bacchetta, stare a dovere, in dovere, a dondolo, a bacchetta: a regola, a segno, star soggetto: per vivere a stecchetto, vivere con istrettezza.

Star, vivar, cet. alla lissa, fare, andare, cet. alla piama, senza lusso, e vivere frugalmente, alla piana, senza lusso.

Star in gamba, stare all'erta, attento, in occhi.

Star strett, o strich, stare o vivere a stecchetto, vivere con istrettezza.

Staradura d' terren, stasóro, jugero, tanto terreno. che vi semini entro uno stajo di grano.

Starlancà, v. stralancà. Starmnà, v. spargugnà;. Starmnàr, v. spargugnar. Starmnel, v. sumnel.

Starnud, starnuto, sternuto, stranuto.

Starnudar, starnutare, sternutare, starnutare, starnutare, starnutare, starnutare, starnutare, starnutare, starnutare, o larga, starnutare, startassada, agg,, tartassada, startassada, tartassada, startassada, tartassare,

Startur, strettojo, strettoja. Starvinarolla, v. stravinarolla. Starvlar i occh 2 v. stervlar i

occia.

Stason, o stretta, stagione. Stasuna, agg., stagionato. Stasunar, stagionare. Staza, z dolce, staggio. Stecc, stecco: bacchetta di tamburo, quel legnetto ad uso di suonare tale strumento. Stecc d' canvar, lin, e simili, lisca, e volg. stecco: per cannelli, v. canvin.

Stela, e larga, scheggia, scheggio, e scheggione: per palanca, schiappa: scheggia, scheggio, dicesi anche di quella sottile striscia di legname per far corbelli, pa-

nieri, e simili.

Stelazzocc, schiappa-legna.
Stench, ) stecchito, duro,
Stenchi, ) sodo, inflessibile,
immobile, agg.; e intirizzato, intirizzito, torpente,
agg., dai verbi intirizzire,
intirizzare, torpere: e inflessibilità, sodezza, e intirizzamento, torpore, sost.
Stergià, agg., stregghiato,
strebbiato, stregliato, stri-

gliato. Stergiador, stregghiatore, strebbiatore, strigliatore.

Stergiadura, sost., strebbiatufa, stregghiatura, strigliatura.

Stergiar, stregghiare, strebbiare, stregliare, strigliare. Stergiara, erpicatojo, strascino, rete da pescare.

Sterlott dl' alba, voce contadinesca, lucifero, stella venere apportatrice del giorno. Stermad, agg., sparso, ver-

sato, disperso, spanto, re-

versciato, perduto; v. spar-

gugnà .

Stermnar, spargere, versare; rovesciare, spandere, dispergere, seminare, perdere, gettare qua e là: per dividersi, separarsi, disunirsi.

Sterp, sterpo, sterpe, fruscolo: per uomo ruvido, di cattiva natura , sterpo ,

sterpone.

Sterpar , sterpare , estirpare , disterpare, svellere; divellere, sbarbare, disradicare, sradicare .

Sterpga, agg., tratto con forsa, tiraro violentemente : strappato: per istrascinato. strascicato .

Sterpgar, trarre con forza, tirare con violenza, e strappare: per strascinare, strascicare .

Stervlar i occh , ) strabuzza-Stervlinar i occh, ) re, stralunare, stravolgere gli occhi.

Stifel, v. cifel.

Stiflament, v. ciflament . Stiflar , v. ciflar .

Stifular, v. ciflar.

Stilent, o stretta, agg., chiaro, limpido, diafano: per lucente, risplendente, brillante, scintillante, splendido, folgoreggiante, sfavillante .

Stiltada, e stilta, stilettata,

colpo di stilo,

ST Stiltar, stilettare, ferir con istilo.

Stimlin, agg., pavoncello, frusta scoppette, galante, lindo, grazioso, bello, moscardino, cicisbeo.

Stinchiars, stirarsi, distendersi : per divenir stecchito, duro, sodo, inflessibile, torpente; e intirizzirsi, intirizzarsi, torpere.

Stiol, e. g. furment stiol, e simili, stio, e. g. formen-

to stio.

Stirà, agg., stirato.

Stiracchià, c schiac., stiracchiato, add.

Stiracchiadura, c schiac., stiracchiatura, sofistichería.

Stiracchiar, c schiac., stirac. chiare, sofisticare, cavillare. Stiradura, stiratura.

Stirar, stirare, tirare distendendo.

Stirpà, v. sterpà. Stirpar, v. sterpar.

Stiva, stivato, pieno finche si può, agg.

Stivar, stivare, empiere finchè si può.

Stizià, agg., istigato, stigato, attizzato, provocato, adizzato, stimolato.

Stiziador, istigatore, provocante, attizzatore, incitatore, provocatore.

Stiziar , ftigare , iftigare , instigare, provocare, attizza. re, adizzare, stimolare, aizzare, concitare, irritare: stiziar al fogh, scarizzare propriamente, anche attizzare , rattizzare .

Stizz, tizzo, stizzo, stizzone,

Stizza, stizza, izza, ira. Stizzon, fizzone, tizzone, . tizzo, stizzo.

Silà, agg., scheggiato, fatto in ischeggia: per ischiappato, fatto in ischiappe, in pezzi: per rotto, casato, e rovinato, consumaro, e sfraccellato, squadernato, squinternato, fiac-

Silar, scheggiare, fare scheggie, o scheggi: per ischiap. . spare , fendere , far schiappe: per rompere, fracassare, e rovinare, e consumare, e sfracellare, squinternare, squadernare, fiaccare .

Silina, scheggiuola, scheggiuzza .

Stmana, settimana ..

Stocfiss , stocrofisso , pesce . Siofagh, soffsco, caldo no-

Stoce, scrocchio, usura illecita .

Stora, o stretta, stuoja, stoja. Storl, ftorno, ftornello, uccello .

Stort, agg., storto, piegato,

torto divincolato: star, o andar d' stort, stare o andare storto, piegato, obbliquo, andar di storto, di sbiescio, di sbieco.

Storta, aver o dar la storta, avere, o dare la negativa, serrar l'uscio nelle calcagne, non esser accertato, ammesso, non avere, o dare adito, ingresso, e ricusare, ributtare, riprovare, rifiutare, rigettare, rimandare, accomiatare: per dar il gambetto, cioè esser scacciato dalla compagnia: avere una gambata, dicesi, allorche la tua amante si è miritata ad altro.

Stortcoll, capitorza, torcicol. lo, uccello: per bacchettone, baciapile, torcicollo, agg.: per torcicollo, sorta di malore .

Storgar, ftorcere, torcere, piegare, divincolare: per dislogare, slogare, storcere.

Strabalz, aver d' strabalz, a caso, per accidente, per avventura, e casualmente, accidentalmente, avventuratamente .

Strabalzar i occh , strabuzzare, stralunare, stravolget

gli occhi.

Strabalzun, andar in strabalgun , andar stramazzone ; per barcollare, vacillare, traballare.

Strabattrs , affaticarsi , travagliare, operare, lavorare, strabattersi : per far moto, muoversi, camminare, viaggiare.

Strabevar, strabere, bevere più

del bisogno.

Strabizz, v. strassin, e stras-

sinar .

Strabizzar, stropicciare, sconciare, strapazzare, maltrattare, inalmenare: strabalzare, dicesi il mandare checchesia qua, e là con istrapazzo,

Strabon, agg., strabuono,

molto buono.

Stracantar, stracantare, tar molto.

Stracavada', cammino lungo, e faticoso.

Strace, stracco, stanco.

Stracear, straccare, stancare. Stracchezza, stracchezza, stanchezza.

Stracorrar, Aracorrere, correre assai.

Straçott, stracotto, più che

Stracuzz; stracchiccio, alquanto stanco.

Stradolz, agg., tradolce, tradolciato, dolce assai.

Strafantar, trafugare, trasfugare, occultare, smarrire, peidere .

Strafar, strafate, fare più che

non conviene: per strafare. il troppo maturarsi delle frutta, biade, e simili. per cui perdono del loro sapore, e si gualtano.

Strafatt, ftrafatto, fatto più che non conviene : per strafatro, aggiun. di frutta, biade, e simili, che per troppa maturità, abbiano perduto del loro sapore, o si guastino.

Straffer, e stretta, cencio; cencerello, e cosa da poco. Strafor, o stretta, straforo,

traforo.

Strafugà, agg., strafugato, trafugato, trasfugato 💃 e smarrito.

Strafugàr, strafugare, trafugare, trasfugare, occultare.

Strafugnà, agg., sconciato, guaftato, strapazzato, scompigliato, maltrattato.

Strafugnar, sconciare, guaftare, strapazzare, stropicciare, scompigliare, maltrattare, e brancicare, maneggiare.

Strafurar, straforare, traforare. Stragrand, itragrande, grande

Stragualzar, inghiottire, il mangiar avidamente, e quasi inghiottendo il cibo.

Straip, v. strampili.

Stralanca, sbilengo, bilenco, storto, agg.

Stralocch, e schiac., losco, lippo, bircio, bercilocchio,

agg.

Stralucar, luccicare, smagliare, rilucere, folgorare, risplendere, sfolgorare, brillare, folgoreggiare, sfavillare: per metaf, dicesi, occhi sfavillanti, lucidi.

Siralunar i occh', strabuzzare, stralunare, travolge-

re gli occhi.

Stralusar, tralucere, traspa-

rire , trasparere .

Stramazz, materasso, materassa, firamazzo, strapunto, coltrice.

to, confrice

Stramazz, sormonto d'acqua, xibocco, strampata, trabocco, il sormontare dell'acqua i propri limiti.

Stramazzada, ftramazzata, ca-

dura.

Stramazzar, verbo, stramazzare, cadere con impeto:
per riboccare, straripare,
sormoniare, sorpassare, andar sopra, trabeccare, si
dice dell' aequa, quando
sormoniando gli argini,
scotte per l'altra patte.

Stramazzar, sott., materassajo: per divettino, colui

che batte la lana.

Strampalà, e strampalada, esorbitante, litraordinario, fuor di misura, più del dovere, eccessivo, eccedente, smisurato, disordinato, fuori d'ordine, fuori di modo, e strampalato, agg.: per sgarbato, sgarbatissimo, strambo, volubile, e strampalato: per veemente, gagliardissimo, impetuosissimo, velecissimo, violentissimo, fortissimo, e sigur. strampalato, agg.

Strampalarie, e stretta, bizzaria, capriccio, stravaganza, fantasticheria, sciocchezza, e cosa stramba, stravagante, straordinaria, fuori dell' usato, fuori d'ordine, di misura, di modo,

in maniera stravolta.

Strampili, agg., gramo, meschino, tapino, carcame, scheletro, carogna; e tenue, minuto, sottile resile, magro: per tabido, incatorze. lito, indozzato, imbozzachito, ristecchiro, morticcio, spossaro, scriato, fievole, floscio, manco, allenato, cascante, impotente, snervato: per disgrazioso, sgarbato, rozzo, tozzo, grossolano, zotico, incivile, duro, bizzocone, montanino; e goffo, balordo, babbaccio, baggiano, bacellone, babbuasso.

Stiamurtir, ftramortire, tramortire, ammortire, im-

mortire.

Strambin, andito: per piccola stanzettina, piccolo camerino: per gabinetto.

Strangulà, agg., strangolato, strozzato: e strangolato, o strangolata, dicesi della voce, del tuono, del canto, quando è tanto, che per la sua sottilità offende le orecchie.

Strangular, strangolare, strozzare; e strangolare, dicesi della voce, o tuono alzato

sforzatamente.

Stranflir, sfinire, sfiatarsi, limarsi, logorarsi, trafelare, disaminarsi, rodersi, consumarsi, affialirsi, languire, affievolire, e figur. firacciarsi: per desiderare avidamente checchesia, agognare, anelare, anelitare, far lappe lappe, uccellare.

Strangulacan, laccio scorsojo, callappio, strettoja, cappio

corsojo, o scorsojo.

Strangulina, stranguglione, e stranguglioni, mal di gola. Strangussar, tranghioteire, inghioteire, trangugiare: per strambasciare, trambasciare, strangosciare, trangosciare, esser oppresso da ambascia, venir meno: per ingorgarsi, quel fermarsi o de' fluídi, o de' cibi resi liquidi all' atto, che passano per l' esofago, prima d'entrar nello stomaco. A Straniar, alterarsi, inquietari si, riscaldarsi, dispertarsi, adirarsi, sdegnarsi, stizzirsi, incollerirsi, ingrognarsi, rabbuffarsi, arrabbiarsi, corrucciarsi; salire, o montare in collera, in surore, e schiamazzare, gridare, o strepitare, fremere, e dimenarsi qua là.

Strantendar, frantendere, intendere al contrario, traudire, l'udire una cosa per

un' altra .

Strantes, franteso, traudito? Stranud, starnuto, sternuto, stranuto.

Stranudar, ) starnutare, ster-Stranudir, ) nutare, stranutare, starnutire.

Straparlar, straparlare, parlar troppo, o in mala parte.
Strapgà, tratto con forza,

con violenza, e strascinato, strascicato, agg.

Strapgàr, trarre, titare con foiza, con violenza, e frascinare, strascicare.

Strapiantà, trapiantato, traspiantato, strapiantato, agg. Strapiantàr, trapiantare, traspiantare, strapiantare.

Strapic, e streita, al rovescio, a capo verso, a capopiede, a capo piè, e al contrario, all opposto, di rincontro, all' inverso.

Strappa, strappato, agg. Strappada, strappata, stratta.

Strappar, strappare.

Strapurtar, trasportare, straportare: trasportar dallo sdegno, dall' allegrezza, cet. Strasanda, trasandato, si usa in molti sensi, agg.

Strasandar, trasandare, vale

in molti sensi.

Stràscin, strascino, strascico: e strascico, strascino, dicesi la parte deretana della veste, che strascica per terra, e si dice anche di aggiunta, sopravanzo, residuo di cosa: cantare, favellare con lo strascico, dicesi di chi o troppo allunga le vocali, o ribatte le sillabe.

Strascin, sing., e plur, fatica, stento, patimento, incomodo, malagevolezza, c strapazzo, stropiccio, v. strabizz .

Strascinar, strascinare, stra-

scicare .

Strascinar, o strascinars, non far conto, non curare, strapazzare, miltrattare, malmenare, usar senza risgaar. do, vessare: per maltrattare, malmenare, strapazzare, logorare, consumare dalla fatica, incomodi, stenti, e maltrattarsi, malmenarsi, strapazzarsi, logorarsi, consumarsi dagli incamodi, fatiche, stenti, stropicci, patimenti, far vita stentata, travagliarsi, crociarsi, distruggersi, fru-

Strasecular, strasecolare, trasecolare.

Strasentir, strasentire.

Strisfurmar, straformare, trasformare, strasformare.

Strasudar, trasudare, sudare assai.

Stravaccà, agg, sdrajato: star stravaccà, stare sdrajato; e il verbo sdrajarsi.

Strasurdinari, ftraordinario, strasordinario, trasordinario, agg., e soft.

Stravedir, travedere, e stravedere: per vedere assai stravedere .

Stravinà, agg., stropicciato, strofinato, fregato.

Stravinar, stropicciare, finare, fregare; per trapanar v.

Stravinarolla, trucciolo, pezzuolo di pinno, o simile, che si tiene in mano, allorchè si fa il gomitolo dalla matassa. Arbaggio, dicesi di quel pezzo di panno o simile, che il funajuolo tiene in mano, perchè il filo nel torcersi non si azgrovigli, e perchè la mano nun resti offesa .

Stravlinar i occh', strabuzzare, stralunare, travoltare, travolgere, stravolgere gli occhi.

Stravultà, agg., travolto, travoltato, stravolto, stravoltato.

Stravultada, travolgimento, firavoltura, firavolgimento, il voltar sossopra: per torsione, florsione; e slogatura, sconciatura.

Stravultar, stravoltare, travoltare, travolgere, stravolgere: pet torcere, ritorcere; e slogare, sconciate.

Strazz, straccio, cencio: sferre, diconsi i vestimenti vecchi logori, e dimessi: non ne saper straccio, o boccicata, o buccicata, non saperne di quella cosa.

Strazzà, agg, cencioso, la-

Strazzadura, stracciatura, squarciatura. stracciamento. Strazzar, verbo. stracciare, laccerare, e squarciare.

Strazzar, nome, cenciajolo, chi compra, o vende stracci. Strazzarol, cenciajolo, chi compra o vende stacci.

Strazzin, cencerello, stracciono. Strazzon, agg., straccione,

Streggia, stregghia, streglia,

Streggiadura, ftregghiatura,

Streggiar, Aregghiare, Areghiare, Areghiare, Areghiare,

Strena, fila, filiera, filo, e seguente, e strena; silare por si dice propriamente parlandosi d'albert, viti, ed altre cose inanimate, e si può anche dire, stres na, sila.

Strengar, aghetto, stringa.
Strengar, verbo, stringare,
allacciaie con la stringa.
Strengar, sost., stringajo, chi

fa strangne.

Strenzar, ¿ dolce, stringere: per scorciare, scorrare, abbreviare; per ristringere,

tappiccolire.

Streptta, agg., sgarbato, disgrazioso, grosso, di cattiva maniera, senza grazia: per strambo, volubile, collerico, e strepitante, catrivo, strepitoso.

Strepitar, strepitare, fare stre-

Stretta dal lett, viuzza, stradella.

Stretti metter o esser, cet. al stretti, mettere, o essere alle strette, alla stretta, aver la stretta, e stringere i cintolini.

Stria, strega, fattucchiera, fattucchiera.

Sind, agg., stregato, amma-

Striar, stregare, ammaliare, affaturare, affatucchiare.

Striarie, streghería, fattucchiería, malía, fatatura, stregonería.

Strice, e stricch, agg., stretto, ristretto, e chiuso, serrato: per splorcia v.

Striced, stretto, ristretto, agg.;
per premuto, spresso, spremuto, agg.: per spremitura, spremuto, sost.

Stricaccuor, incubo, affezione per lo più convulsiva, in cui si serra il respiro.

Striccament, stringimento,

Striccalimun, agg., bicia pile, o medaglie, pinzocchero, beglino, bigotto.

Striccar, stringere, ristringere: per premere, calcare, pressare: serrare alla vita, dicesi delle vesti strette, che combagiano alla persona.

Striccar i dent per la collera, dirugginare i denti, e grignare, fremere, e digrignare, ringhiare, il torcere la bocca mostrando i denti per collera, o altro.

Striccar i limun, fare il bigorto, il bacia pile, il pinzocchero: per fare spallucce, cioè raccomandarsi con gran sommissione.

Striccars in til spall, testrin-

gersi, stringersi nelle spalle, e fare spalluce.

Striccar i pagn alla vita, stringere i cintolini ad alcuno, premere, pressare, mettere alle strette.

Stricear, o strenzar i occh', sbirciare, succhiudere gli occhi per vedere con più facilità: per far d'uechiet, v. ucchet.

Striffa, agg, schiacciato, fiac-

cato.

Striftar, schiacciare, fiaccare, pestare.

Strillament, cigolío, cigolamento, strillamento, stridore,

Strillar, strillare, gridare: per strillare, stridere, cigolare, si dice delle voci mal cavate degli strumenti musicali, o di canto forzato, e fuori di tuono, e simili.

Strinà, agg., abbronzato, abbruffolato.

Strinada ) abbronzamento, Strinament ) abbrustolamento. Strinar, abbronzare, e abbrustolare; v. incandir: arrabbiare, rabbiare, dicesi delle vivande, quando sono cotte in fretta, e con trop-

po fuoco.

Strinin, savèr, o puzzar da

strinin, sapere, o puzzare

di abbruciato, o di cosa

abbruciata, e sapere o puz-

puzzare di abbruciaticcio. Strion, o stretta, stregone,

maliardo.

Strissa, striscia: per orma, striscia: per stroscia, la riga, che lascia l'acqua in terra correndo.

Strissar, strisciare: per sblisgar. v.

Strolich, far di strolich, v. strulicar.

Stropa, o larga, vermena, vermenella, e vinco, vimine, vinciglio: per iscudiscio, scuriscio, vincastro, sottil bacchetta.

Stropa da ligar, ritorta, ritortola, e vinco, o verme-

na ritorta.

Stropa, o larga, tgnir o star, cet. in stropa, stare, o temere a bacchetta, in bacchetta, sotto bacchetta, sotto verga, in dovere, stare o tener soggetto, soggettato, sottoposto, sottommesso, ubbidiente; e stare o tenere a stecchetto, vivere con istrettezza.

Stroppabus, stoppabuchi, servire da stroppabus, servire da ripieghi, da stoppabuchi. Stroppi, o stretta, agg., stor-

pio, stroppio.

Stroza, o stretta, z dolce, darn, o avern una stroza, termine basso, rifrusto, darne, o averne un rifrusto di botte, cioè buona dose, quantità di botte.

Struffai, turacciolo, zaffo.

Struffajà, agg., turato, stop-

Struffajar, turare, stoppare,

Strufion, o stretta, strofinacicio, strofinacciolo: per turacciolo, zaffo: per stoppaccio, stoppaccio, stoppaccio, stoppaccio, stoppa, o altra simile materia, che si mette nella canna dell'archibuso, e simili.

Strulgar, ) strologare, strola-Strulicar, ) gare, astrolagare: per star pensoso, sopra pensiero, meditare, pensare, considerare, contemplare, e strologare, strolagare; fare almanacchi, almanaccare, far disegni in aria, vagar col pensiero, e far lunari.

Struma, fatica, patimento, stento, difficoltà.

Strupar, cespo, cespuglio, mucchio di vinci o vermene: per vinco, pianta, che fa' i. vinci, o. vincigli, o vermene, e caspa.

Strupazzàr, svincigliare, battere con vinco, o vinciglio,
vermena, o vimine; e scudisciare; batter con iscudiscio, o sotttil bacchetta.

Strupell, e larga, vinco, vinco

Strupell, e larga, vinco, vinciglio, vermena, vermes

 $Q_3$ 

nella, vimine.

Strupell da gabbia, gretola.

Strupelina, piccolo, sottile
vinco, o vinciglio, o vermena, vermenella: per iscudiscio, scuriscio, sottil
bacchetta; e scudisciare,
scurisciare, battere con lo
scudiscio.

Struppajar, turare, stoppare,

Struppar, v. stuppar.

Struppiar, storpiare, stroppiare, Strussi, scialacquo, scialacquamento.

Strussiar, scialacquare, dissipare, fondere, prodigalizzaie, sparnazzare: per non
far conto, non curare, strapazzare, malrrattare, malmenare, usare senza riguardo, senza rispetto, v. strascinar.

Strussion, o stretta, scialacquatore, dissipatore, prodigo, fonditore, sprecatore.

Struvinar, v. struvinar.

Struvlinar i occh, v. stravlinar i occh.

Struzà, y dolce, agg., forbio to, puliro, nerto, nertato.

Struzadur, forbitojo, nertatojo, strefinaccio, strofinacciolo, e strepicciarejo, e
canavaccio canovaccio.

Strugadura, ferbitura, politura, pulimento, netraiura, esfrofinatura, stropicciatura, Struzar, forbire, nettare, pulire, e stropicciare, stiofinare.

Stua, stufa, caldano.

Stuccada, stoccata, colpo di stocco, o di spada.

Studiar, studiare: per industriarsi, affaticarsi, attendere, applicare, studiare: per lavorare, coltivare, curare, studiare, come studiare i fieni e simili: per cucinare, studiare.

Stufa, agg., ) stufo, annoja-Stufa, agg., ) to, infastidito, stanco, defesso, stuc-

Stufa, sost., stufuto, vivanda d Stufa, vgnir in stufa, v. stufar.

Stufar, stufare, annojare, in-

Stuffai, turaccio, turacciolo, zaffo.

Stuffajar, turare, otturare, zaffare, rinzaffare, serrare, chiudere, e stoppare.

Stufgà, agg, affogato, soffegato, soffocato.

Sinfgadura,) soffogazione, Sinfgament,) soffogazione, soffogamento.

Stufgar, soffogare, soffocare, affogate, suff, gare, suffocare. Stuffon, o stretta, strofinaccio, struffolo, struffolo.

Stuffion da schiopp, e simili,

stoppacciolo, stoppaccio.
Stuinar, frugacchiare, frugare, stuzzicare: per scarizzare il fuoco, e attizzare, e stuzzicare: per dimenare, rimenare, e dimenarsi: per istimolare, stuzzicare.

Stumgara, stomacaggione, stomacazione, rivolgimento, sconvolgimento di stomaco, e lomb. stomacaja.

Stumgos, o stretta, agg., stomacoso, sporco, sozzo: vecch stumgos, vecchio squarquajo; vecchia squarquaja.

Stuora, stuoja, stoja.

Stuppà, agg., chiuso, serrato, e turato, atturato, stoppato e rinzaffato.

Stuppadura, sost., chiusura, chiuso, serramento, e turamento, otturamento, turatura, stoppatura.

Stuppajar, v. stuffajar.
Stuppar, chiudere, serrare,
turare, otturare, e stoppate semplicemente, sebbene
quest' ultima voce nel suo
stretto senso valga per rinturar con istoppa; rinzaffare, riempire il voto, le
fessure con istoppa, bambagia, calcina, e simili,
e turare, stoppare, cet.
Stuppin dla lum, lucignolo,

stoppino. Stuppinar, stoppare, turar le fessure con istoppa, e rinzusffare: e rrattandosi di navi, dicesi anche, e prop., calefatare, calefajare.

Stuppion, o stretta, stoppione, erba pugnente.

Stuppos, o stretto, agg., stopposo, disecco, che ha della stoppa.

Sturion, o stretto, storione,

Stusinar, cucinare: per curare, stubiare: per scarizzare
il fuoco, e attizzare, e sluzzicare: per crogiolare, il
cuocer bene le cose, e crogiolarsi.

Stussa) bussa, busso, battuStussa) ta, colpo, picchiata, botro, botta, percossa: per rombo, busso, strepito, fragore, stroscio, scroscio, fracasso: per ischiarato, croscio, scroscio,
stianto, scoppio: per cimbottolo, cimbotto, colpo
dato in terra da chi casca.

Stussar, stormire, rombare,
far rombo, strepito, rumore, fracasso, susurro: per

scrosciare, strosciare, e scoppiare, schiantare: per battere, percuotere, bastonare, dar busso, botte, picchiare. Stuvinar, o stuinar.

Stuzz, buzzo, stuccio, astuccio, guaina: per agorajo, bocciuolo, ove si tengono Su, su, suso, avv.: far su. gabbare, aggirare, truffare, Svalisà, svaligiato.

Svalisar, svaligiare.

Svampul, spazio, distanza, tratta, tratto, intervallo, anche voto, vacuo: per ricreazione, ricreamento, alleggiamento, sollievo, ristoro, e spasso, passatempo, solazzo: per liberrà: per essere una delle parti disuguale, rimessa, rallentata: per leggero, volubile. Svampular, esser disuguale,

inequale, non unirsi, non combaciarsi, essere una delle parti rallentata, o allen-

tata, o rimessa.

Svargulà, agg., vergolato, vergato: per pezzato, macchiato a pezzi grandi d'altri colori: e picchiato, picchiettato, screziato, l'esser macchiato di altri colori leggiermente.

Svarulà, agg., butterato, va-

jolato.

Svasa, agg., sfogato, scari-

Svasar, sfogare, scaricare, vomitare la collera, la passione, cet.

Suatt, scatto, sevatto.

Subti, subbio, legno rotondo, sopra il quale i tessi-

tori avvolgono la tela. Subiol, sufolo, zufolo. Subiss, subbisso, subisso,

gran rovina.

Subitan, agg., subitoso, subitano, subitapeo.

Subiular, sommosciare, appassire, si dice de'fiori, erbe, e simili, quando pel soverchio caldo, e asciutto increspano, e perdono la loro durezza : e affievolire , avvizare : per zufolare, sufo. lare, sonare lo zufolo.

Subiulin, zufolino, sufolino, sufoletto, zufoletto.

Subiulon, zufolone, sufolone. Subiulott, zustoletto, sufoletto-Sudsovra, sossopra, sottossopra: per scompigliume mischio, mischiamento,

confusione, esser la cosa a catafascio, a rovescio, a capopiè, sossopra: per alla rinfusa, alla confusa, all'ingrosso, in mucchio, in cumulo, senza scelta, senza cerna, sossopia, sottossepra,

Svelt, e larga, agg., svelto, agile, lesto: per contrario di rozzo, svelto, accorto: esser svelt, o svelta, essere svelto, o svelta, e sveltire, che dicesi dell'essere le figure, fabbriche, e simili fatte con bella maestila,

senza vizio, e leggiadre.

Sventar, sventare, sventolare: dicesi di qualunque negozio, o affare che non abbia effetto : per fare, o produtre vento, ventare, venteggiare.

Sventular, sventolare, sventare, alzar in alto cosa, spandendo al vento, o il muoversi che fa la cosa esposta al vento: per fare, o produr vento, ventare, venteggiare.

Svergugnà, agg., svergognato. Svergugnar, svergognare. Svergulà, v. svargulà.

Svetula, e vetula, sost., bastonata, percossa, botta, bussa, colpo dato con bastone.

Sufficit da fogh, avvivatojo, soffietto: e quello da fucina si dice, mantice: per ispia, soffione: per soffione, quella canna traforata per soffiar nel fuoco.

Suffion, soffione, canna traforata per sofffar nel fuoco: per ispia, soffione: per superbo, soffione, agg.

Suffita, soffitta, tetto. Suffritt , soffritto .

Suffrizar, soffriggere.

Sugaman, bandinella, asciugatojo, sciugatojo, sciugamano: per canavaccio, canovaccio, sorta di panno di canapa grosso e ruvido, che serve per forbire, e ad

altri usi .

Sugar, sost., funajo, funajolo, funajuolo, chi fa funi. Sugar, verbo, asciugare, sciu-

gare, rasciugare.

Sugh, sugo, succo, succhio. Sughi, sing., e plur., sost., sugo. succo, e sughi, succhi plur., sugo d'uva o mosto cotto con farina, e tirato a guisa di crema vivanda.

Svigliacc, vigliacco, vile, agg. Svigliacedr . svillaneggiare , proverbiare, dire altrui villaníe, vigliaccheríe.

Svinar, svinare, cavar il mosto dal tino : per trapellare. Svinculà, agg., divincolato,

piegato.

Svincular, divincolare, piegare, storcere, torcere.

Svista, svista, travedimento, scapuccio .

Suladura dil scarp, suolatura : Sulacciada, c schiac., soleggiata .

Sulacciar, c schiac., soleggiare.

Sular il scarp, suolare, metrere il suolo, o le suola al. le scarpe.

Sular dil Cas, e simili, sost. solajo, solaro, strato, e piano.

Sulchett, stroscia, la riga, che lascia l'acqua in terra correndo: per solco: per fossato, fossatello, piccolo fosso.

Suldà, soldato.

Suldadazz, soldataccio, soldatuccio.

Suldaria, soldatesca, soldatería, milizia, truppa.

Suletta da calzett, e simili, pedule, scappino, soletta. Sulfanar, sost., solfanajo, zolfanajo: per insulfanar v. Sulin dla camisa, e simili, sulino.

Sumnà, voce bassa, v. semnà. Sumnar, v. semnar.

Sumnel, spargimento di cosa, spandimento, affondimento, seminato, effusione, seminatura, seminamento, seminazione, v. stramnel. Sunaj, sonaglia, soft.: per

Sunaj, sonaglia, soft.: per scimunito, sciocco, coglione, agg.

Sunajera, sonagliera. Sunajn, sonaglino.

Sunajn, sonaglino.
Sunajuzz, sonaglinzzo.

Surament, tintinnio, tintinno, sonamento, e squillo:
per scampanata, gran suono di campana: per tempellata, tempello, suono
interrotto, o a stento di
campana, o d'altro strumento.

Sunar, suonare, sonare: per cogliere, raccogliere: per puzzzre, putire.

Sunar al furmanton, e simili, spannocchiare.

Sunar alla lunga il campan, suonare a dilungo, alla diftesa.

Sunar doppi il campan, suona-

re a doppio.

Sunar l'artirada, suonare la ritirata, o la raccolta, e suonare a raccolta, a ritirata.

Sunar, di bott, o a bott, o larga, suonare a tocchi, o dar tocchi, e suonare a tocchi, e rintocare.

Sunar campana a martel, suonare a mattello, suonare a stormo, suonar l'allarme.

Sunarie, e stretta, v. suna-

Sunnett, sonnerello, piccolo sonno: per sonetto, com- ponimento poetico.

Sunnin, sonnellino, piccolo sonno; sonnellino dell'oro, si dice del sonno, che si dorme sull'aurora.

Sunza, sugna: sugnaccio, si dice a quella parte di grasso, che è intorno agli arnioni, o reni degli animali. Sunzon. o stretta, sugnaccio, dicesi di quella patte di grasso, che è intorno alle reni degli animali: per sucido, sudicio, sudicione, e sporco, lercio, sugnoso, agg.: per sugna, sost.

Svod, o stretta, transito, pasa saggio, egresso: per voto'. sost, il vano, la concavità vacua: per voto agg.

Suol da torta, padella, e tor-

tiera, lomb. .

Suol, o man, suolo, si dice parre di mercanzie, o di grascie, e simili, poste in piano in ordine, e distesamente l'una sopra l'altra. Suppiar, voce bassa, soffiare: per soffiare, fare la spia.

Suppiett, v. suffiett.

Suppion, soffione, canna trasforata da soffiar nel fuoco. sost .: per avvivatojo, sofsietto, sost. : per ispia soffione, agg.

Suppli, agg., sepolto, sotterrato : per supplito, sovvenuto alla mancanza.

Supplir, seppellire, sotterrare: per supplire, sovvenire alla mancanza, aggiugnere, compire, timpiazzare.

Surbara, sorbo, sorba, albero. Surblott, o larga, v.bassa, sorso, zinzinno, centellino: sorsino, sorsettino, diminut. Surblott, v.bas. bevar a surblott, zinzinare, zinzinnare, bere a sorsi, sorsare, centellare, bere a zinzini, a centellini.

Surbtiera, sorbettiera. Surdin da viulin, e simili, sor-

dina, sordino.

Surnacciar, russare, lo ftre-

pitare, che si fa dormendo. Sursada, e sors, sorso, zinzinno, centellino: bevar & sors, bere a sorsi, a zinzinni, a centellini, sorsare, zinzinnare.

Surtia, e suriie, sorgiva, sor-

gente, scaturigine.

Susur, susurio: per gorgoglio. mormorio, gorgogliamento, il romoreggiare dell'acque, e de' liquidi bollenti, e il romoreggiare degl' intestini per vento, o per altra cagione: rombo, che è il romore, che fanno le api, vespe, e sinili: per ronzío, ronzo, ronzamento, che è il romore delle zanzare, e simili : per romore, strepito, rombo, rombazzo.

Susur, far susur, far susurro, susurrare, romoreggiare: per gorgogliare, mormorare, far gorgoglio, mormorio, gorgogliamento, il romoreggiar dell'acque, dei liquidi bollenti, e degl' intestini: per rombare, far rombo, si dice del romore delle api, vespe, e simili: per ronzare, far ronzio, ronzo, ronzamento, il romoreggiar delle zanzare, e simili.

Susurron, agg., susurrone per mormoratore, maledi-

co; maldicente.

Sutt, asciutto, e sciutto poco usato, agg.: per siccità, asciutto, aridità, sost.

Suttana, sottana, sorta di veste.

Suttil, agg., sottile, e tenue, esile.

Suttilà, agg., sottigliato, as-

sottigliato.

Suttiladura, sottigliatura, assottigliatura, sottigliamento, assottigliamento.

Suttilar, assottigliare, sotti-

Suitilezza, sottigliezza, sot-

Suttilizzar, sottilizzare.

Svuja, agg., svogliato, senza voglia.

Svujaduz, svogliatello, alquanto svogliato.

Svujar, svogliare, tor la voglia, perder la voglia: per isvolgere.

Svujatezza, svogliatezza, svogliataggine.

Svulazz, svolazzo, svolazza-

Svulazzada, svolazzata, svo-

Svulazzament, svolazzamento, svolazzo.

Svulazzar, svolazzare, voli-

Svulta, agg. voltolato, vol-

Syultada, sost. voltata, voltoto-

lata, voltolamento.

Svultament, sost., voltamento, voltolamento, rivoltamento, voltata, convolgimento.

Svultar, e svultars, voltare, rivoltare, voltolare, convolgere, rivoltolare, e si usano in signif. att., e neut. pass. per starnazzare, lo stare in terra gettandosi, e dimenandosi, come fanno le galline, uccelli: svolgere, svoltare altrui, cioè indurlo, persuaderlo a checchesia.

Svultazzā, v. svultā. Svultazzada, v. svult**ada.** Svultazzar, v. svultar.

Suyran, sopranno, giovenco; manzetto di due anni in tre: per soprano, sust., voce più alta della musica: per sovrano.

Szerchia, c. schiac., cicerchia,

Szisarar, diciferare, dicifra-

### TA

l'acca, tacca, piecol taglio: per debito contratto con altro, e figur. tacca:
per vizio, magagna, e tacca: per macchia, cicatrice:
per qualità, statura, e simili, sl d'uomo, che di
donne, e anche d'animale,
come bella tacca d'uomo.

bella tacca di donna: per fermaglio, occhietto, v. tacchetta.

Tacca, dar la tacca, culattare, il pigliare uno pe' piedi, e per le braccia, e percuorerlo col culo in terra, o contro d'altra cosa.

Tacca, far tacca, intaccare, far tacca, far debito con altri: per fare in superficie piccol taglio, far tacca, intaccare, far denti nel taglio de'coltelli, e simili.

Taccadizz, agg., tenace, tegnente, tenente, appicaticcio.

Taccadizz', ο taclegn, dventar taccadizz, inviscidire, divenir viscoso, tenace, viscido.

Taccagnar, altercare, contendere, lirigare.

Taccar, attaccare verbo, vale in molti sensi: per colui, che fa le tacche delle scarpe, sost.

Tacch da scarpa, e simili, tacca, e tacco: tener sotto la tacca del zoccolo, o stare sotto le tacca del zoccolo, vale stare o tenere in gran soggezione: aver alcuno nelle tacca del zoccolo, vale averlo in dispregio.

Tacchet, banda dil tacchett, affibbiatura, affibbiaglio, la parte ove sono gli occhielli per affibbiare.

Tacchetta, occhietto, fermaglio, affibbiaglio, affibbiatura, affibbiatojo.

TA

Tacclegn, v. taccadizz.
Taccul, taccolo, sost.

Taccunar, rattacconare, mettere i tacconi, si dice di quei pezzi di suola, o altro, che si appiccano alle scarpe rotte: e gener. per rapezzare checchesia, v. arpzar.

Taccon, taccone, pezzo di suola, o simile, che si appicca alle scarpe rotte: per toppa, pezzuolo di panno, o simile, che si cuce in sulla rottura del vestimento: vale anche general. per rassetto, rassettatura, racconciatura, acconciatura malfatta di checchesia.

Tai, taglio, affilarura, assottigliarura, la parte tagliente della spada, coltello, e simili.

Tai, taglio, sfregio, sberleffe, scirignata, scigriguata, la squarciatura, che si fa nel tagliare.

Taja, taglia, il tagliare: per imposizione, gravezza; e taglia, si dice al prezzo, che s'impone agli schiavi o simili: per iscattarsi, e a quello, che si promette a chi arresta o ammazza gli

Bhanditi, o ribelli, e simili: vale per perzion convenuta, che si dia nel far lega, taglia: vale per natura, qualità statura, condizione, taglia, e data, come e, g. parole di questa taglia, o data, uomo di gran taglia, o data, e simili: vale per tacca, taglia, v. tessara: per taglia, cicè uno strumento mecanico per muovere pesi grandi.

Tajada, tagliamento, taglia-

tura, tagliata,

Tajadell, tagliatelli, taglioni.
Tajar, tagliare; tajar vie nett,
tagliare di netto, il tagliate in un colpo solo, tutto
in un tratto.

Tajol, tagliuola, laccio.

Tajol d' torta o d altro, tagliuolo, piccola parte di cosa: piota, si dice anche parlandosi di terra, letame, e simili.

Tajola, mettr alla tajola, mettere o menare alla ta gliuola, al laccio, e dicesi anche figur, allorche uno induce altri in imbrogli, liti, cet.; e dicesi pure mettere, o menare alla trappola, al callappio, all'impiglio.

Tajuziar, tagliuzzare, frasta-

gliare.

Taloce, o larga, pezzo, pezò zuolo, e mozzo, col primo o larga, e z dolce: per trozzo, quelle pallottoline, o tozzetti che si formano in certe vivande, e simili. Tamarell, bacchio, bastone, randello.

Tamaris , tamerise , tamerice,

ramerigia, alb.

Tambussar tambussar, dar busse, o bitte, percuotere. Tamisar, esammare, cercare, ricetcare, riconoscere, esplorare, e figur, crivellare, cribrare, flucciare, scova-

Tamluce agg., goffo, carcioffo, tartuffo, balocco, dindello, balordo, inetto, sciocco, scimunito, sviva

guato, navone.

Tampan, dar al tampan, dar, la soja, la baja, la berta, sojare.

Tampela, voce bassa, v. battal i dla simina santa.

Tamplada, tempellata, tem-

Tamplar, far susurro, romore, rombure, far rombo, ftrepito, picchiare, bartere: per percuptere, baftonare, dar busse, botte, battere, e tamburare, tam-

Tamplinn', masserizie, suppellettili, robe di casa.

bussare.

Tamplon, o stretta, agg., templone, tembellone, uomo goffo, da poco.

Tanabus, nascondiglio: per casellino, celletta, cameri-

no, stanzertina,

Tangaron, o stretta, agg., spilorcio, sordido, avaro: per tanghero, tangoccio, ciurlo, dinderlo, polledro, babbuasso, baggeo, babbio. ne, gocciolone, e rozzo, tozzo, grassolano.

Tanaja, tanaglia, tenaglia.

Tanajada, tanagliata.

Tanajar, tanagliare, attanagliare.

Tani, voce bassa, litanie o di M. V., o de Santi.

Tapà, esser ben tapà, esser ben montato, ben acconcio, in buoni arnesi, in buon equipaggio, in buona fornituta, ben corredato, ben equipag. giato, ben adorno, ben vefito, ben attillato, ben assettato: esser mal tapà, esser malconcio, in cattivo equipaggio, in cattivi arnesi, corredi, fornimenti, esser malequipaggiato, assettato, attillato, corredato. Tappa, v. g bella tappa d'om,

om ben tappa, tacca, e raglia, cioè statura, qualità, come e. g. bella tacca e taglia, d'uomo, e simili: e si prende anche in senso contrario, come e. g cattiva o brutta tacca o taglia d'uomo, e simili.

TA

Tappa da botta, v. toppa da botta .

Tarabaccion, e schia., svenimento, deliquio per abbagliamen. to, abb a bagliamento d'occlii.

Tarabicul, carabattole, bazzicature, cose da poco.

Tarabuttar, trambustare, rimover le cose confondendole , o disordinandole .

*Tarabus* , tarabuso , **s**orta d**i** uccello .

Tareff agg , guasto, infetto, magagnato, poco sano, e infermiccio, malaticcio.

Targon, escara, crosta, che viene sopra le piaghe : per piaga, malore.

Tarizia, voce bassa, iterizia,

sorta di male.

Tarlis, roccia, groma, gruma, lordura, sporchería, suciduruggine : cerume, quella materia gialliccia, che si genera nell orecchie :

Tarluce, agg., cuccio, cucciolo, cirrullo, stolido, soro, stordito, babaccio,

ciurlo.

Tarma, tignuola, tarma.

Tarmà, agg., tarlato, intignato.

Tarmantina, trementina.

Tarmar, tarlare, intignare, esser corroso dalle tiguole, o tarme: per tremare.

Tarmarie, tremito, tremore.

Tarmlott, brulichio, e brullichio, guizzo, leggier movimento: tremito.

Tarmlott, trar di tarmlott, brulicare, e brullicare, tirar

brulichi.

Tarol, tarlo, tarma: per tarola, malore.

Tarrapin, terrapieno.

Tarrapinar, terrapienare, far

terrapieni.

Tarsantar, racchetare, chetare, e sedare, calmare, placare.

Tartassar, tartassare, malme-

Tartaja, agg., tartaglia, balbo, balbuziente, scilinguato.

Tartajàr, tartagliare, balbettare, balbuzzare: per cinguettare, il parlare de' fanciulli, quando cominciano a favellare.

Tartajon, agg., tartaglione, balbo, balbuziente, scilinguato.

Tartufa, tartufo, e volg.

Taruccar, taroccare, taccolare, e inquietare, o inquietarsi, sdegnatsi.

Taruli, agg., rarlato.

Tarvlir, tallare, intignare. Tarvi, agg., tarlato, egualto. Tas d'hotta, o stretta, tartaro, gromma.

Tasca, penso, compito, opera, o lavoro assegnato altrui determinato.

Tasca, far la tasca, fare il compito, penso, il lavoro assegnato.

Taser, tacere :

Tassèl, piano, solajo. Tasil, agg., taciuto.

Tasta, tasta, stuello: si dice a più fila di vecchio panno avvolte insieme, che si pongono nelle ferite.

Tatar, pacciume, pacciame, pattume, cose da poco, bazzicature, pidocchierie, bagaglie, bagagli, bagagliume, bazzecole, massarizie, o arnesi di poca stima; per suppellettili, massarizie, robe di casa in generale.

Tavan, sost., tafano, insetto volatile.

Tavan, agg., ceppo, carcioffo, uomo da poco, sciato, balocco, alocco: per cioffo, villano, uomo di maniere vili, grosso, tozzo, rozzo, gross. lano.

Tavella, mezzana, sorta di mattone, col quale s' ammattonano i pavimenti.

Tavella, fir tavella, non conseguir ciò, che si cerca, sa brania, esser, o restar ingannato, defraudato, burlato, del aso dalla speranza, o dalle sue speranze: per non saper rispondere alle domande, non saper dire la cosa srudiata, inciam-

parsi nel discorso.

Tavulier, sost., vivajo, piantonajo, verziere, luogo ove si allevano le piance giovani; semenzajo, poi dicesi, ove si pongono i semi d'alberi, e fiurti, per allevarvi le piante : per tavoliere, tavoletta, sopra la quale si giuoca: per semplic, tavola, cioè quell' arnese di legno, che serve a più usi. Tavra, v, tozla.

Teggia, tegame, vaso di terra piatto per cuocervi vivande : integamate, mettere in tegame : per tegghia, teglia, vaso di rame piatto, e stagnato di dentro, che serve a cuocer vivande. Tegula d' fava, e simili, baccello, siliqua, guscio nel quale nascono, e crescono

i granelli de'legumi. Tema, tema, timore, sost.

Tempra, tempera.

Temprarin, timprino, temperatojo.

Tempur, tempora sing, e plur. Tempural, temporale.

Tenar, ) agg., fice, sollo, morbido, e tenero, si dice di

cosa, che toccata acconsen. te, e'avvalla, come guanciali, coltrici, e simili,

TE

Tenca, tinca, pesce.

Tenca, enfiatura, gonfiezzza, e gonfiaggione, gonfiagione, e contusione; e bernocchio bernocolo e cera. Tenda, tenda, corrina: cor-

tinaggio, o terraletto, dicesi di quel drappo, che

attorna il letto.

Terrapin, terrapieno, bastione di terra.

Terrapinar, terrapienare, fat terrapieni.

Terremot, tremuoto, tremoto, e terremoto.

Terz, tgnir terz, concorrere, aver parte, dare o por mano, prestar opera, contribuire, e rener il lazzo, e reggere il lazzo, tener o por gambone, far peduccio. Tesdura, testura, tessitura,

tessuto: per trama, le fila per riempir la tela.

Tessara, tacca, taglia, gnetto diviso per lo lungo in due parti sulle quali a riscontro si fanno certi segni per memoria, e scontro .

Testa da gucchia, e simili, capocchia.

Testa pesa, aver la testa pesa, accapacciare, aver il capo grave: esser di testa,

esser ostinato: tor la testa, l'infastidire con soverchic

strepito .

Testari, agg., testercccio, caparbio, ostinato, capaccio, esser di testa.

Testazza, testaccia. Capoccia, vale quanto testa grossa.

Tetta, tetta, poppa, mammella: capezzolo, papilla, dicesi la punta della tetta, v. caudin.

Tevad, agg., tiepido, tepido.

Tgiada., tegamata, tanta materia quanta sta in un te-

Tgin, tegamino, piccolo te-

game .

Tgnir, tenere: tgnir terz, far peduccio, dar gambone, condiscendere, acconsentire.

Tgnizz, agg., tiglioso, tem gnente, si dice di carne o altro non frollo: per appic. cante, appicaticcio, viscoso, tenace, tenente.

Ti, tu, e te. Tia d'canva, lin, e simili, tiglio: per filo, fila.

Tibi aver, o dar al tibi, accomiatare, accommiatare, licenziare, dar congedo, mandar via, dar comiato: per cacciare, scacciare, discacciare, sbandire,

Tibbia , v. subbia ,

Tibbiadura, trebbiatura. Tibbiar, v. tubbiar.

Tibidoi, sost., gozzoviglia, o gozzoviglio, trebbio, manicamento in allegria, e in brigata: per bordello, badajucco, chiucchiurlaja, cicalio, romore: per sollazzo, trastullo, divertimen. to, allegría, e gavazzo, gavazzamento.

Tibidoi, far tibidoi, gozzovigliare, star in gozzoviglia: per sollazzarsi, divertirsi,

trastullarsi .

Tibbionz . trebbiatore . Tiem d' barca o d' altro, coperta , coperto , sost.

Tiera d' pan. filo di pane, più pani attaccati.

Tieza, capanna, e lom. tieza, tezza: per loggia.

Timar na barca, o car Oc., coprire, far il coperto.

Timprarin, timprino, temperatojo, stromento per temprar le penne da scrivere. Tinazz, tinaccio, tina, e

tino.

Tinazzara, tinaja, luogo per i tini .

Tingar, v. tintinnagar.

Tintinnaga, agg., tentennone, tardo. lellone, pigro, neghittoso, anneghittito, riepido.

Tintinnagår, tingår,) lellare, Tintinar, ) caser tardo nell'operare, o risolversi, e tentennare, ninnare, cincischiare.

Tinzar, tingere, tignere.

Tiracca, biglia da calzoni: vale per appiecatura : cuida, e caíde, diconsi quelle striscie, che sostengono i bambini, quando cominciano a caniminate.

Tirella d uva, pancata, più anguillari di vite insieme uniti, anche filare.

Tiron, o stretta., pane di

Twar, argilla, argiglia, creta, terra tenace: aigilloso, dicesi di terreno abbondante di argilla.

Tiar, telajo.

Tlar da fnestra, armadura, e telajo .

Tlaraja ) ragna, rad'ragn, ) gno, ragnuola, ragnuolo, ragnatello, aragna, aragno. TN

Tnaja, tanagha.

Tnajar , attanagliare , stringere con tanaghe, tanaghar.

To, con l'olarga, te, voce Ton, star o esser in ton, per chiamar cini. To, con l'o larga, tuo. Tocca, con l'o larga, v. piiona .

Toccaman, o stretta, sponea.

li, o consenso, o promessa. che pubblicamente, e con qualche solennità si danno scambievolmente l' uomo. e la donna in ordine matrimonio da stabilirsi tra

Tocc, con l'o larga, gallinaccio, e tacchino, pollo d'indii.

Tocc, o largi, tocco, tozzo, pezzo, pizzuolo, pezzetto: per trozzo, quelle pallotto. line, o tozzetti, che si formano in certe vivande, e simili.

Tocc con l'o stretta, a tocc. a tocci, a tocco, c congiun. to, appoggiaro: e stare a tocca, e non tocca, dicesi , lo stare vicinissimo: far al tocc, fare al tocco.

Tucch', con l' o larga, e schiac, salza, salsa, brodetto, sugo. condimento di vivande.

.Todna, agg., pigro, lellone, tardo, neghittoso, anneghittito | lento, tiepido.

Tombula, strammazzata, tombolata, tombolo, botta, caduta, e percossa: e tom. bolare, verbo.

con l'o stretta, stare, o essere ben nutrito, ben mantenuto, tenersi in buona carne, aver bella ciera, per stare o essere in tuono ...

Tonina, far tunina, v. tunina.
Tonnga, tonica, tonaca.

Toppa da botta, sedile.

Toppa, v.g., bella toppa d'om, cet., tacca, taglia, cioè statura, qualità, e simili di uomo, donna, o animale, come bella tacca d'uomo, donna, cet.: bell'imbusto, dicesi poi per ischerzo, e ironicamente di chi credesi bello.

Total, tornio, torno.

Toral d'ov, tuorlo, la parre gialla dell'uovo, rosso d'uovo.

Torila, grovigliola, quel ritorcimento, che in se fa il filo, quando è troppo torto: e anello, gruppo.

Tossagh, tossico, tosco, ve-

Tost, agg., sodo, solido, consistente, e duto.

Tozla, coccia, bolia, boccia, bollicola, enfiatello, gon-fietto, piccola gonfiezza.

### TR

Trabuce, ) incappo, in-Trabuccada, ) toppo, inciam-

Trabuccàr, inciampare, intoppare, incappare, urtare.

2 racagiótt, agg., piccolo e ben complesso, o membru-to, agg.

Tracol , scuotimento , scossa,

erollo, tracollo: per caduta, tracollo: per inciampo, intoppo, incappo.

Tracullar, tracollare, il lasciar andar giù il capo per sonno, o simili: per cadere, o minacciar di cadere, trac-

collare: per iscuotersi, crollare, traballare, tracollare.

Tragattàr, traphettare, tra-

Tragattàr, traghettare, tragittate, tragettare.

Traghett, tragetto, tragitto, Tragondar, tranghiotire, tranguggiare, e ingollare, inghiottire, e ingezzare.

Traja, trebba, treggia, st u. mento da trebbiare.

Trajar, condurre la trebbia, e trebbiare.

Trainanand, andar o caminar trainanand, voce bassa, ciondolare, camminare, o andare a scarica barilli, e dondolare, camminare a dondolone, o dondoloni.

Trajon, v. traja.

Tramacch', c schiac, tremaglio, rete da pescare, e traverseria, vangajuola.

Tramad d' terra, campo.

Tramballar, traballare, ondeggiare, barcollare, vacillare, e tracollare: ciondolare, dicesi del camminare,
come chi è dinocolato, o
slentato sui fianchi, che
anche si dice camminare a
scarica barili, e dondola-

re, camminare a dondolone o deodoloni.

Tramballina, far la tramballina, v. tramballar.

Tramballun, andar in tramballun, andar a barcollone, o barcolloni, traballare, barcollare: per andar boccone, o bocconi.

Trameza, v. tramzara. Tramlott, v. tarmlott.

Tramoza, tramoggia.

Tramzara, sost., tramezzo, ttamezza: e assito, si dice ancora, quando il tramezzo è fatto con asse.

Trangussar, v. strangussar. Trapan, trapano, succhio,

succhiello.

Trapanar, trapelare, penetrare: per trapanare, succhiare, succhiellare, forare, o bucare col trapano.

Trappula, trappola.

Trapunzar, trapungere,

Traquacch', c schiac., rigiro, ragiro, ecculta faccenda, o affare, o negozio, o altro: per manopolio: per inganno, frode.

Trar al furment, e simili, ventillare, il trarre il grano all'aria per cavarlo dalla pu-

la, e purgarlo.

Trasac, a trasac, avv., senza riguardo, senza ritegno, alla spensierata, alla cieca: per senz'ordine, sossopra, confusamente, alla rinfusa, all' avviluppara, scompighatamente, avvilupparamen te, avv.

Trasagnott, v. tracagnott.

TR

Tratzar, tratteggiare.

Travai, sing., e plur., travaglio, affanno, sollecitudine, afflizione, molestia. Travajar, travagliare, molestare, affliggere, infestare, vessare, tribolare: per operare, lavorare, affaticarsi, darsi da fare, travaglia-

Travasadura, svinatura, il cavar il mosto dal tino: travasatura, poi dicesi, il cavare il vino, o simili da un vaso, e porlo in altro.

Travasar, svinare, cavar il mosto dal tino: travasare, dicesi il cavare il vino, o simili da un vaso, e porlo in altro, e trassondere.

Travers, a travers, a traverso: per iscorciatoja, via più corra, gaverso, traversa: guardar di traverso, o per traverso, guardar di mal' occhio.

Travers, traversa, legno, o altro messo a traverso.

Travers d' terra, campo: per fila, filare di campi.

Travett, o quart, corrente, travetta, travicello, si dice di quei travicelli sottili,

che si mettono nei tetti. o fra trave, e in altri usi. Treds tredici . num.

Tremlott, v. sarmlett.

Trezza, treccia, tutto quello, che è intrecciato insierne .

Tri, tre, num. : n' saver dir tri, non saper dir pappa, o tre, dicesi di uomo, che

non sa parlare.

Tribuldana, ciurmaglia, schiazzamaglia, plebaglia, gentaglia, mamaglia, plebaja, gentame, gentaccia: per semplie, quantità di gente.

Trid, agg., trito.

Tridadura, tritura. Tridamori, v. iridum .

Tridar, tritare, stritolare.

Tridell, cruschello, ciusca più minuta, tritello.

Tridula, minuzzolo, scamuzzolo, minuzzo, pezzetto, pezzuolo, si dice di piccola parte di panno di qualunque materia sia.

Tridum, tritume, minuzzame, e pezzame.

Tridumieri, v. tridum . Trinciera, trincea, trinciera.

Tringador, trinciante.

Tringadura, trinciarura. Tringani, coltello in cui si

trincia. Tringar, trinciare.

Triffie treppie, treppiedi .

Tuvella, succhio, succhiel-

lo , e trivella .

Triviar, succhiellare, succhiele linare, e trivellare.

Trivlinar, succhiellare, suc. chiellinare, e trivellare : per dimenarsi, muoversi.

Tronc, moi tronc, o stretta, tutto bagnato, grondante: per tronco, pedale dell'albero .

Trol , o larga', traino, dicesi per impaccio di gente, che alcuno si conduce in viaggio.

Tromba da vin, tromba: per tromba, sorta di stromento.

Tron, tuono.

Treent, trecento, num.

Truce, trucco, sorta di giuoco. Trucc, piantar di trucc, pianter carote, dar ad inten-

dere cose false .

Truffar, braccare, braccheggiare, ceicar per tutto, e

indagare frugare.

Truffon , o stretta , agg. , b accone, da braccare, trugatore; per spione, spiatore. Trumbar al vin, e simili, ca-

vare il vino dalla botte colla tromba.

Trunar, tuonare, tonare.

Trus, s dolce, toppo, pezzo di pedale d'albero : per tronco, il pedale di qualunque alb ro : per tacca, cice ftatura, qualità d'uomo, donna, animale, ma

aidere . . Trusar, cozzare, dar di cozzo. Trusott, o larga, v. trus.

Truta, erota, truta, pesce

Tsar, sing., e plur., sost., tessitore, e tesserandolo, testore .

Tsadra, sost., tesserandola. Tsu, tessuto, tessitura, soft .: per tessuto . agg. TV

Tvaja, tovaglia.

Tvajazza, tovagliaccia. Tvajetta, tovaglietta.

Tuajol, o-larga, salvietta, tovagliolo, rovagliola, tovagliuola.

Tubbia, trebbia, il battere il grano sull'aja : per trebbiatura.

Tubbiadura, trebbiatura.

Tubbiar, trebbiare, battere il grano.

Tubbionz, trebbiatore ...

Tucciar, c schiac., intignere, intingere, v. pucciar. Tuf, puzzo, puzza, fetore: per tanfo, fetor di muffa: per tufo, spezie di pierra spugnosa, e scabra facile a risolversi in polvere.

Tufar, intanfare, pigliar di

tanfo, o saper di muffa. e intanfare : per puzzare, purire .

Tuliana, far taliana, gozzovigliare, far gozzoviglia, o gozzoviglio, trebbio, v.

ubidoi .

Tulier, ravoliere, tavolieri, tavoletta sopra la quale si giuoca: vale in Ferrar, per tavola, cioè quell' arnese di legno, che serve a più usi.

Tumara dla scarpa, tomajo, la parte di sopra della scar-

pa, e tomaja.

Tundar, ) beffare , prender Tundunar, ) a gioco, a gabbo, schernire, dare il pepe, la baja, la berta, dileggiare: per accoccare, fare cioè qualche danno o dispiacere ad altrui, e bubbulare, aggirare.

Tunflar, battere, percuotere,

dar busse, botte.

Tunina, far tunina, prendere a gioco o giuoco alcuno, prendere a gabbo, burlare, giuocare, dare la burla, fare la barba di scoppa ad alcuno, prendersi piacere, trastullo .. passatempo , sollazzo, spasso di alcuno, uccellare uno, divertirsi, e fare alla palla, accoccarla, appiccarla a uno: per passatempo, spasso, solazzo, divertimento, trastullo: per

sollazzarsi, divertirsi, trastullarsi, spassarsi: per ghelsa v.

Tunsella, tonicella, e tonacella, paramento del diacono, e soddiacono.

Tupinara, topo: topinaja, dicesi del nido de' topi.

Tuppott, o tuppotta, tacca, cioè statura, qualità di donna, o uomo, anche animale, ma s'intende in ferrarese di statura piutrosto piccola, e membruta, e figur. può dirsi, toppo, toppetto.

Turbduzz. agg., torbidiccio,

alquanto torbido.

Turbian, trebbiano, uva. Turibul, incensiere, turibolo, turibole, taribele.

Turli, agg., tornito: per builato, beffato, v. turlir. Turlida, irrisione, betfa, dileggiamento, scherno.

Turlidor, o stretta, tornitare, tornajo, sost. per irrisore, beffarore, agg.

Turlidura . tornitura : per beffa, scherno, dileggiamento, irrisione.

Turlir, tornire, torniare, lavorare a tornio: per beffare, burlare, dileggiare, uccellare, schernire, dur la baja, la soja, il pepe, e figur, tornire, terniare.

Turicil, e turne plur., tor-

tello . Turtujar, v. intorgar ...

Tusel, e larga, cimatura di

Tusgat, tossicare. attossicsre , avvelenare.

Tusgos, o stretta, agg., tos. sicoso, velenoso.

Tuss, v. sinss. Tussa, v. stussa.

Tussir, tossire.

Tacca, e g, far a vacca. voce bassa, fare a socio, a società. Vadrar, v. vedrar.

VA

Vadriada, v. vedriada. Vajon, andar a vajon, o stretto,

andare a zonzo, andare a girone, andar vagando. Valchiera, gualchiera; e folla.

Valis, valigia, bolgia. Vallarol, valligiano, abitator

di valle. Vanal, pan vanal, inferigno,

secondo pane. Vandmador, vendemmiatore.

Vandmar, vendemmiare.

Vanieza d' terra, porca, ajuola, quello spazio di terra tra solco e solco, nel quale si gettano i semi: Magolaro, dicesi quello spazio di campo, nel quale si fa una porca, che per l'ordinario ve n'anderebber due, o più: vanegia, o vaneggia, vece lomb.

Vanir, allentare, rallentare, ammoliare.

Vanizon d' terra, magolato, quello spazio di campo, nel quale si fa una sola ajuola o porca, che per l'ordinario ve n' anderebber due, o più.

Vantaz, z dolce, vantaggio, utilità : per soprappiù, van-

taggio.

Vantazar, vantaggiare: per migliorare, vantaggiare, acquistare: per avanzare, superare, vantaggiare, per risparmiare, vantaggiare.

Var, varo, vario, e vajo, cioè macchiato o spruzzato di macchie scure, o di più

colori .

Var, agg., vajo, o vaja, cosa che comincia a maturare, si dice dell' uva, frutti, c

Vargh, tratto, parte, pezzo, spazio: per sito voto, libero, nerto, scoperto : per branco, copia, quantità di cose unite .

Varmsell, e varmsie, plur., vetmicelli plur.

Varnis, vernice.

Varol, e varo plur., vajuolo, pustule, pustole.

Varol gazol, morviglione, morbiglione, ravaglione .

Varspar, vespajo.

Varulà, butterato, chi porta

le cicatrici del vajuolo vajolato .

Vargar, z dolce, cominciare a maturare, farsi vajo: o vaja, si dice dell'uva, frutti, e simili : e principiar. del vicino, e rompersi il vicino, si usa più propriamente dell' uva, allorche comincia a maturare.

Varzella da battar, coreggiato, strumento villereccio di due bastoni legati insieme da' capi per uso di bat-

ter il grano.

Vasar, vasellajo, facitor di vasi .

Vassell, botticella, botte non molto grande: per vascello,

UC

Ucarina, far l'ucarina, far le fiche, è quell' atto, che colle mani si fa in disprezzo. o irrisione altrui, messo il dito grosso tra l'indice, e il medio.

Ucchett, far d'ucchett, c schia. fare l' occhierto, dare, o fare d' occhio, far occhio.

lino .

Ucchett da cadnazz, e simili,

c schiac., anello.

Ucchella , perdar l' ucchella , arrocare, affiocare, farsi, o divenir rauco, roco, fio-

Ucchiada, e schiac., occhiata,

sguardo.

Ucchial, c schiac., occhiale.

Ucchialar, sost., c schiac., occhialajo, facitor di occhiali.

Ucchialar, verbo, e schiae., occhiare, guardare; allorchè poi si guarda alcuna cosa con piacere, si dice, occhieggiare, e vagheggiare, fare agli occhi.

Ucchiar, c schiac., v. ucchialar verbo.

Ucchiazz, c schiac., occhiaccio, occhiuccio.

Ucchin, c schiac., occhiolino. Ucchion, c schiac., occhiolone, occhione.

Vehiazz, e schiae., vecchiac-

Vchiazza, e schiac., vecchiuccia, vecchiaccia.

Uchin, papero, oca giovane. Vchin, c schiac., vecchino, vecchierello: per sennino, voce che si dice a persona giovane assennata.

Vchion, c schiac., vecchione. Vchisia, soss., c schiac., vecchiaja, vecchiezza.

Vchiuzz, c schiac., vecchiuccio, vecchiaccio.

Uclada, far l' uclada, fare la fischiata, il burlare, o bef fare alcuno con grida, con istrepito.

Uclar, gridare; per sclamare, a: mandar fuori la voce per dolore, o per ira.

Uclon, o stretta, agg., gridatore; e susurrone, e ciarlone, chi parla con istrepito, e con voce alta.

Vdar, far uovi.

Vdéll, e larga; e vdiè plur.; vitello, giovenco, bue giovane,

Vdella, e vdelli, plur., vitella, e giovenca.

Vder, verbo, vedere ... Vder, søss., vedere.

Vder d' scans, vedere in iscorcio, in banda, da banda, non in faccia.

VE

Vecch, 'c schiac., vecchio."

Vecchiament, c schiac., 'ab
antico, anticamente.

Vedar, vetro, sost.: per vedere, verbo: per vedere, sost.

Vedrar, vetrajo: gonsia; si
dice di colui; che col siato lavora i vetri.

Vedriada, vetrata, vetriata,

Vedriol, vetriuolo, vitrivuolo, sorta di minerale: per parietaria, erba.

Vegar, terren vegar, sodo, terreno non lavorato, incolto.

Veggia, e stretta, vegghia, veglia.

Veggia, far la veggia, e stretta, vegliare, vegghiare. Vehar, venerdi, giorno della settimana.

Vent, far vent, far vento, ventare; venteggiare.

Ventai, ventaglio.

Ventara, vento gagliardo, imperuoso.

Ventarola, ventaruola, ven-

Ventron, ventre, ventraglia, e ventricolo.

Vera, e stretta, ghiera, calzuolo, calza, cerchietto di ferro, o d'altro, che si mette intorno all'estremità di legno, o bocca d'alcuni stromenti, o simili, e per altri usi.

Vergna, nenia, filastrocca,

filsftroccola.

Vergna, seccatura, importunità, seccaggine, suzzachera: per cosa stucchevole, seccante, nojosa, tediosa, molesta, importuna, faltidiosa, e suzzacchera, ossizzacchera, come canto, suono, favellare, cet. : per · stuccare, annojare, tediare, seccare, infastidire, importunare: per lentezza; tardezza di favellare, e melansaggine, melensaggine: cantare, favellare con lo strascico, dicesi di chi o troppo allunga le vocali, o ribatte le sillabe.

Vergogn, plur., membro, virile, verga, pinca, malaguida, pincio, pinco, sesso, parte vergognosa dell'uomo: per natura, sesso, conno, fica, parte vergognosa della donna: vergogne pluc, diconsi le parte vergognose. Vermnezz, pidocchi, piatole,

e simile, insetti.

Vers, verso, membro di scrittura poetica: per aria di suono, o canto, verso: per canto d'uccelli: o voce, verso: per modo, via, stile, verso: per istrido, strillo, stridore: per grido, strido, strillo.

Verza, e stretta, sverza, cavolo verzotto, v. cavul.

Verzar, aprire.

Vessa, vescia, vento senza suono, che esce dalle parti di sotto: per correggia, peto.

Vertizan, vertigine, capogiro. Vetula, sost., bastonata, percossa, botta, busso, colpo dato con bastone.

Vezza, veccia,

Uf, a uf, a ufo, a bertolorto, come vivere a ufo, a bertolotto, a isonne, a scrocco, a salicone.

Ugla, ugola, uvola.
Vgnir, venire: venir alle prese, venir alle mani, azzuffarsi.

Vgnola, v. solchtren.
Vgnu. agg., venuto.
Vgnuda, venuta, sost.
Vgnuda, e. g., esser d' vgnuda, esser vegnente, venente, esser rigoglioso, vege-

to, da crescer tosto.

V

Viaz, viaggio.
Viazador, viaggiatore.
Viazar, viaggiare.
Vida, vite, pianta nota.
Vida, chiocciola, e volg. vite.
Vidaresch, guidalesco: e guidalesco, ulcere, o lesione, che si fa nel dosso delle bettie da somma.

Vidsella, viticella.
Vidsella, andar a vidsella, e
simili. andar florto, di storto, di sbilenco.

Vidul, vivole, male, che viene ai cavalli.

Viè, e stretta, via, strada.
Viè, e str., e. g., mettar alla viè, bardamentare, ammanire, allestire, guernire un cavallo, o simili, e mettere alla via: per apparecchiare, ailestire, apprestare, ordinare, preparare, mettere alla via: per adornare, abbellire, acconciare, abbellare. assettare, aggiustare, abbigliare, corredare, disporte, preparare, mettere alla via.

Vie, e stretta, e. g. esser

alla viè, essere a concio, in concio, in ordine, in asserto, preparato, allestito. Vignarol, vignagnuolo. Vigogna, e. g., a mezza, o d' mezza vigogna, mediocre, mezzano, di mezza taglia.

mezzano, di mezza taglia, e mediocremente, mezzanamente.

Vimna, vimine.

Vinarolla, v. grasparolla.

Vincà, agg., piegato, flesso; storto, curvato, e adunco. Vincàr, piegare, torcere, curvare, e aduncare, far adunco. Vinc, vinco, arboscello i cui

rami servono per legare fasci, e simili, e anche per far lavori; i rami pure diconsi vinchi, vincigli.

Vint, venti, num.

Viparar, viperajo.

Visch, c schiac., vischio, visco, veschio.

Vissula, visciola, specie di ciriegia.

Vissular, visciolo, visciolajo, alb.

Vista, far vista, far vista, far sembianza, sembiante, veduta, e fingere, infingere, simulare, colorare.

Vivagn, vivagno, estremità de lati della tela: per borra, cimatura de' panni. Viulin, violino, stromento:

cavich da viulin, e simili, bischero, chiayetta, Vlar, v. avlar. Vler, volere, verbo, e nome. Uliar, oliandolo.

Uliara, fartojo, luogo dove

si fa l'olio.
Vlu, agg., voluto, da vo-

Vlucchia, c schiac., vilucchio, viticchio, sorta d'erba.

Vlud, veluto.

Vluntiera, avv., volentieri, e di buon grado, con pia-

Vlupp, viluppo, inviluppo, involto: per intrigo, e viluppo: per battuffolo, cose insieme confusamente rav-

volte, e viluppo.

Vluppar, inviluppare, avviluppare, involgere, avvolgere, involgere, avvolgere, involgere, imbrogliare, intrigare, e inviluppare, avviluppare; per abbattuffolare, rabbattuffolare, avvolgere o inviluppare insieme confusamente, confondere.

Vluppon, viluppo, inviluppo; per battuffolo, cose ravolte insieme confusamente, e

viluppo.

Ulzara, ulcera, ulcere.

Umad, umido, agg.: per guazzetto, e manicaretto, piccatiglio: e fricasséa, fracasséa, vivanda, sost.

Umbarlar, ombrellajo, om-

brelliere .

Umbarzà, agg., ombreggiato. Umbarzar, ombreggiare.

Umbrella, ombrella, ombrello, e solecchio, solicchio, parasole.

Umbrigul, bellico, ombellico, ombillico, ombilico,
unbilico,

Umdal d'uss, soglia, limitare.

Umazz, omaccio.

Umin, omaccino, uomiccino, uomaccino, uomaccino, uomicciolo.

Umon, omaccione, uomace

UN

Ungia, unghia, ugna.
Unzar, ungere, ugnere.
Unzon, agg., sporco, sudicio,
sucido, lercio.

Vod, voto, con l'o larga: voto, con l'o stretta, promessa fatta a Dio: e voto, dicesi di quella immagine, che si attacca in segno di voto nelle Chiese.

Voda pozz, votapozzo.

Voga, e.g., aver voga, aver buon nome, aver ciedito, stima, buona fama, grido, grida, ripurazione, e voga: per aver spaccio, smaltimento di robe, e voga, e spacciare, smaltire: per agire far faccende, operare: per esser in uso, esser in voga.

Voja, voglia, desio, desiderio, desire, desiro, volere, brama.

Voltarost, tornarosto, menarosto, voltarosto, girarrosto. Vos, o stretta, voce: voce ba-sa: voce alta, acuta,

squillance, risonante.

Vos sfurzada, voce strangolata, e sforzata: e tuono, o canto strangolato, dicesi, quando è tanto, che per la sua sottilità offende le orecchie.

Vosc, vosco, con voi.

Urada, orata, pesce, e orano. Urbada, svista, travedimento, scappata, sfuggita, e scapuccio.

Urchin, e schiae, orecchino, pendente: per piccolo orecchio, orecchietto. Urchina da scarp, e schiae,

Urchina, e schiac., semperviva, erba.

Urchiun, c schiac., orecchioni, e parotide, malore: per orecchioni, orecchi grandi.

Urchian, star in urchian, c schiac., origliare, sorrecchiare, stare in sentore, stare a orecchio, in orecchi, cogli orecchi levati, e tender gli orecchi, alzar gli orecchi, e orecchiare. Urdegn, ordiguo, macchina:
per opera artifiziosamente
fatta.

Urdel, orlo, fimbria, e lembo. Urdel, far l'urdel, orlare, far l'orlo.

Urdidur, cannajo, orditojo, stromento per ordire, e panchetta, panca.

Urdidura, orditura, il mettere in ordine le fia sull' orditojo: per orsojo, la seta, o altro, che serve per ordire, e orditura.

Urdlà, agg., orlato fimbriato. Urdlàr, orlate, far l'oilo. Urdlinadura, v. urdlidura.

Urdlinar, v. urdlar, Urecchia, c. schiacc., otecchio, orecchia.

Vrespa, verpa.
Urevis, orefice.

Uil, uilo, uilo : per istrido, strida, strilla, grida.

Urlar, urlare, ululare: per istridere, strillare, gridare. Vrir, aprire.

Urtiga, ortica.
Urugar, orticajo.

Urtlan, ottolano: per otto-

Urton, urtone, spinta, spintone.

Urtuis, loppolo, e lomb.lo-

Urtunar, urtate, spingere.,
Urzarol) orzajuolo, bollicino,
Urzol) che viene tra i ne-

pitelli degli occhi.

Usell, e usie, plur., accello. Usell da zogh, zimbello.

Vsiga, vescica: per bolla, vescica, quelle gonfiezze o vesciche, che fanno l'acqua, e simili.

Vsigant, visicante, visicatorio. Vsin, agg., e prep., vicino. Vsinel, v. businel.

Uslador, uccellatore.

Uslam , uccellame .

Uslar, uccellare: per aguatare, spiare, agguatare, stare in aguato: uccellare a una cosa, dicesi del procurarla con ogni sforzo, e desiderarla con avidità: per burlare, pigliar a gabbo, uccellare, tenere alcuno sulla gruccia.

Uslazz, uccellaccio, uccel-

azzo .

Uslett, uccelletto, uccellino, Uslieta, uccelliera, uccellaja. Uslin, uccellino.

Uslon , uccellone .

Usmarin, rosmarino, ramatino, e osmarino.

Uss, uscio, porta, apertura per entrare nelle case, e simili: per imposta, il legname, che chiude l'uscio, anche uscio, porta,

Ussàra, paratoja, serratura di legname, che si fa calare dall'alto al basso per impe-

llo.

Ussin, usciolino, usciuolo.
Usson, usciolone, uscione:
per ossone, osso grande.

Usez, ustola.

Usvi, sost., stromento, ordigno, arnese, arredo, e ferro da lavoro.

Usurari, usurajo.
Utton, ottone.

Uttunar, ottonajo, quegli, che lavora l'ottone.

VU

Vu, voi, che vale anche per tu, pronome della seconda persona del singolare.

Uvara, ovaja.

Vudar, votare, evacuate. Vugar, vogare, remare, re-

migare .

Vuja, agg., ravvolto, involto, volto.

Vujada, ravvogliata, ravvolgimento, ravvolto, involgimento, involtura.

Vujar, involgere, ravvolgere, avvolgere, e involtate: per girare, aggirare: per aggomitolo, dipanare: per avviluppare, inviluppare, e ammucchiare, rammucchiare, rammucchiare, il girare del vento, acqua e simili: per attorcigliare, attortigliare, intorticciare, torcere.

Uvin, novicino.

Vujos, o stretta, voglioso,

bramoso, avido, desideroso, desiante, agg.

Vnjuzra, voglinzza. Vulantin, volante.

Vulaiga, volatica, empettiggine, empittiggine,

Vulatie, friscello, fior di farina, che vola nel macinare.

Vulott, o larga, agg., ber. golo, leggiero, leggieri, volubile, corrivo, saltanseccia: per scenio, sciocco, di poco senno.

Vultà, agg., voltato, volto, e ravvolto, rivolto: vino rivolto, dicesi del vino, che comincia a guaftarsi.

Vultada, voltata: per vujadav. Vultar, voltate, volgere: 11. volgersi, o incerconarsi, · dicesi del vino, che comincia a guastarsi: per vujar, v.

Vusazza, vociaccia.

Vusetta, vocerella. Vusina, vocina, vocerella, vocerellina.

Vuson, vocione.

UZUzzā, agg., aizzato, inizzato, attizzito, aissato, incitato, irritato.

Uzzar, adizzare, inizzare, aizzare , aissare , attizzare , incitare, irritare.

La, 3 dolce, avv., già. Za, colla z aspra, avv., qua, là, colà, avv. loc.

Zabalon, zibaldone, piastriccio, zenzoverata, mescuglio, confusione, mischio.

Zabui, garbuglio, imbroglio, intrigo, viluppo, confusione, mescuglio, e piastric-

cio, zibaldone.

Zabujar, ingarbugliare, metter in garbuglio, imbrogliare, confondere, e mischiare, mescolare, e scompigliare: per lavora: chiare, acciabbattare, fire alla grossa, fare negligentemente, e ciarpare.

Zacagnarie, z aspra, sing., e plur., coserella, coserellina, bazzicatura bagattella, bazzecola, cosa da poco, e masseriziuola, masseriziac-

cia.

Zaccula, cosa impilaccherata. zaccherata , zaccherosa , e cosa piena di pilacchere, di zacchere, di schizzi di fango; e esser impilaccherato, zaccherato , zaccheroso :

Zaldon, cialdone, e cialda: cialdajo, quello, che fa i

cialdoni -

Zall , z dolce , giallo .

Zallett , gialletto . Zallezza , giallezza .

Zilluzz , gialluccio .

Zaltron, cialtrone, gaglioffo;

Zamarra, zimarra, zamberluc-

co, sost. > per pigro, tardo . agg.

Zambarlan, ciamberlano sost .: per ciurlo, gotfo, dinder lo, babbione, scimunito,

Zambella, ciambella.

Zamblar, brazzadlar, ciain-

bellajo .

Zambrott, o larga, fondiccio, fondigliuolo, feccia, pisatura: per fanglinglia, limaccio, v. pacciara: per piastriccio, zibildone: mischio, cosa fatta alla peggio.

Zambruttar, scraguactare, il dignazzare i liquori, e simili ne' vasi : e talora il travasarlı senz' ordine da un vaso in altro: per imbratatare, sporcare..

Zamor, cimurio, infermità, che viene ai cavalli.

Zampada, zampata...

Zampar, zampaie: per rubare, involare.

Zampete d porc, ginochiello, il ginocchio del porco e simili spiccato dall' anima-

Zampigar, lavoracchiare, trattenersi, occuparsi in cose di poco, o inutilmente, o negligentemente.

Zanca, arnese di legno sopra cui si cammina nell' inverno, quando vi è fango, o neve; per stecca, quel ferro, che si mette nel manico della vanga per profondarla .

Zancada, e zanca, piegatura, torcimento, manco, mincaliza, e scadimento, inclinazione, declinazione, declina nento, inclinamento, calamento, il declinare tettitudine, o dal sp.rpend colo: per angolo, canto, cosa che declinando dalla retritudine fa angolo. Zandil, e zendal, zendado,

cendale.

Zanirala, cenerata, composto d'acqua e di cenere: per ceneraccio, la cenere, servito al che prima ha bucato,

Zangarin, Inccio, pesce.

Zangatul, cosere'le, bazzica. ture, bazzecole, pid schieríe, bagiglie, bagagli, bagagliume, pattume, pacciume, cose da poco.

Zingia, bastone.

Zangiar, cinghiale, porco sel-

vatico.

Zangul, zangola, vaso ove si batte il buturo : quel legno, che si adopera per battere la panna, onde farne il burirro, si chiama, battiburro .

Zangular, coagulare, coago.

Zangulin, piccola zangola: pes

barti burro, quel legno, che si adopera a sbartere la panna, onde farne il butirro.

Zanguttar, cinquettare, cingottare, il primo parlar de fanciulli: per tartagliare, balbettare, balbuzzare, linguettare, balbetticare, balbotire, balbutire, e cinquettare, e cinquettare.

Zannetta, z dolce, giannetta. Zannin, tonco, gorgoglione, verme, che rode la fava,

legumi.

Zantada, giannettata, colpo

di giannetta.

Zanza, z aspra, ciancia, baja, cianciafruscola, ciancianfruscola.

Zanzala, zanzara, zenzara. Zanzalar, zanzariere, arnese per difendersi nel letto dal-

le zanzare, e zenzariere. Zanzie, ) gengiva, gengia,

Zanziva, ) gingia.

Zapell, e larga, v. pacciara.
Zappett, zappetta, piccola zappa: per tracciatojo, strumento da ortolano.

Zappunar, zapponare, lavorar

collo zappone.

Zara, e.g., dar in zara, dare in ciampanelle, non corrispondere all' aspettativa, e dar nelle vecchie, nelle scartate, in contenne, in parete, in budella, in ceci, in ispianato, in uulla, dar nel fango, nella mota: Zarabigul, piccola zenzara, o zanzara, zenzaretta.

Zarabuttana, e.g. aver, o saver cosa d' zarabuttana, avere o sapere cosa per cer-

bottana.

Zaramella, agg., brenna, tristo cavallo: per trista bestia. Zarbon, z dolce, sterpo, sterpe.

Z trounar, cavare, svellere gli sterpi, e sterpare, sbarbare, sbarbicare.

Zardin , giardino .

Zardinier, giardiniere, giardiniero.

Zarfoi, o strett.x, cerfoglio, cerfuglio: per trifoglio, trafoglio.

Zarfujada, v. barbuttada. Zarfujar, v. barbuttar, e tar-

tajar.

Zarfujon, v. barbutton, e tartajon.

Zargon, o stretta, giargone, sorta di pietra.

Zarì, agg., robusto, vegeto, vigoroso, di bella ciera, di buona salute, e svelto, giocondo, allegro: per brillo, cotticcio, alquanto ubbriaco, allegro dal vino, e ciuschero.

Zarlatan, cerretano, cintambanco, cicantone, ciarlatano. Zarmoi, o stretta, germoglio,

germoglia.

Zarmujar, germogliare,

Zarnis, cenere calda, e cenere mescolata con piccole brage. Zarsara, ciriegio, ciliegio, alb. Zarvlà, cervellata.

Zarzanars d' intorn, stare, o mettersi all'intorno, d' intorno, attorniare, circondare, circuire, intornare, contornare, accerchiare.

Zatta, zattera.

Zavariar, 7 dolce, vaneggiare, delirare, uscir fuori di sentimento, di proposito, esser fuori di se, e farneticare.

Zavatta, ciabatta.

Zavattin, ciabattino, ciabattiere: per ciabattajo, colui, che traffica ciabatte.

Zavtar, cicisbeare, vagheggiar donne, e spiare.

Zavton, o stretta, civettone.
Zavtunar, ciarpare, acciabatatare, abborracciare, operare negligentemente: per cicisbeate, vagheggiar donne.
Zavui, v. zabuj.

Zavujar, garbugliare, ingarbugliare, vale in senso prop., e figur: per zabujar v.

Zazzara, zazzera, capelliera. ZB

Zbibi, zibbibo, zibibo, uva.

Zchin, zecchino, moneta.

Zeffa, o cavazza d' arbur, capitozza, Zemar, gemere, gemire, gei micare, dolersi : pernicchia. re, quel cominciarsi a rammaricare, che fanno le donne gravide, quando s'accosta l'ora del pattorire; e quel mostrarsi di non esser soddisfatto intieramente, o dello imprendere malvolontieri a far qualche cosa; e quel piano dolersi de' fanciulli, e si dice pure gemere, gemire, gemicare, dolersi: per lo flebile cantare d'alcuni uccelli, come la tortura, cet., e gemere, gemire, gemicare: per gemere, gemicare, gemire, pianamente, e sottilmente versare, uscite, come dell'acqua, e simili.

ZE

Zénar, z dolce, genero. Zendal, cendado, cendale. Zendrada, v. cendrada.

Zent , gente .

Zentaja, ) gentaglia, gen-Zentazza, ) taccia, gentagliaccia, gentucciaccia, gentame.

Zentil, gentile, agg.

Zenziva, gengiva, gengia, gingia.

Zepp, o lengua dal piò, dentale, quel legno, a cui sì attacca il vomero per arare. Zeppa, v. ceppa.

Zergo, gergo, parlar oscuro,

S 2

Zerla, gerla, stromento da portar pane dierro alle spalle. Zerla, e. g far zerla, voce tassa, fare a sccio, a societá.

Zess, z dolce, gesso. Zeit, z dolce, getto, composto.

ZG

Zgnar, far cenno, accennare. Zguda, cicuta, erba.

Zi, z dolce, giglio, fiordaliso. Zibaldon, zibaldone, piastriccio.

Zie, e stretta, zia.

Ziè, e stretta, intestino cieco. Ziel, e stretta, gelo, gielo. Zifra, ciffera, cifra.

Zigulament cigolamento, cigolio, stridere: per zirla-

mento, e stridore. Zigular, z dolce, cigolare, stridere, e scricchiolare, lo stridere, che fanno i ferramenti, e legnami: per zirlare, si dice delle ruote de' catri, e simili.

Zina dil bott, e simili, capruggine, intaccatura delle doghe, den'ro alle quali si commettono i fondi delle botti.

Zinadura dil bott, capruggine, intaccatura delle deghe.

Zinar, far la zina al Fott, fare il capruggine, intaccare le doghe delle botti, dea-

tro le quali si mettono i fondi . caprugg nare . Zingan, zingaro, zingano.

Zipadura, ciespamento, increspamento, crespe.

Zipadura, far la zipadura, increspate, fare le cre-pe, o pieghe, si dice del fare le ciespe o piegarure alle camicie, e simili : piegare, . o far pieghe in pannı o simili robe non fine, e grosse: pieghettare, e arricciare, far pieghe fine in panni lini. o simili rohe fine.

Zir, z dolce, giro, circuito. Zurada, giro, girata.

Zirandula, girandola.

Zirar, girare: per girandolare, fantasticare, andar col pensiere: per delirare, uscir · di senno, farneticare. Ziravolta, giravolta.

Zirun, e. g. andar in zirun, v. zirundar.

Zirunar, j gironzare, anda-Zirundar. ) te a zonzo . a sparabicco, andar vagando oziosamente, andare a girone: per girandolare, fantastica-. ze : per delirare, uscir di sonno , farneticar**e .** 

Zittir, zittire, guaire. Zizlin, v. cizlin.

Zizlon, v. cizlon.

Zizula, z dolce, giuggiola, - zizziba, zizzifa, frutto.

Zizular, z dolce, giuggiolo,

zizzifo, zizzibo, zizzifa, alb. Zizzar , v. cizzar .

Zla, add., gelato, ghiacciato : per gelo, ghiaccio, sost. Zlada, gelo, gelamento, gielamento, e ghiaccio, e gelata .

Zladina, gelatina, gielatina, · gieladina, brodo rappreso. Zlar, gelare, gielare, ghiac-

ciare .

Zlin, ghiacciuolo, diacciunlo, pezzo d'acqua conge-

Zlura, agg., frigido, freddoso, freddo.

· ZM

Zmell, e zmie, plur., gemello, binato, e gemelli, plur. Zmella, gemella. Zmella, azzimella, cibo fatto di pasta azzima.

ZN

Znar, z aspia, cenare. Znar, z dolce, sost., gennajo, gennaro, mese. Znevar, ginepro, alb. Znocch, c schiac, ginocchio. Znucchell, c schiace., ginoc-

chiello, e ginocchietto, piccolo ginocchio: ginocchiello, dicesi il ginocchio del porco spiccato dall'anima-· le , v. zampett .

Zo, z dolce, o stretta, giù, giuso ,

ZO Zobia, giovedì, giorno.

Zocc, ciócco. ceppaja, legname da fuoco: per ceppo, base, piede di pianta.

Zocca, desco, deschería, legno su cui si taglia carne, e simili nella beccarfa, o , altrove : per ciocchi, num. plur.: per ceppo, base, piede di pianta: caspa, dicesi prop. di quelta piccola pianta, quasi come radice, che produce i vincigli, e ceppo.

Zoccul, zoccolo, scarpa rue « stica colla pianta di legno: zoccolajo, chi fa i zoccoli. Zogh, o stretta, giuoco, gioco.

Zogh, o stretta, giogo.

Zoja, gioja: per pollezzola, punta tenera de' polloni degli alberi.

Zoncul, giunco.

Zoran da acqua, doccia, canaletto di terra cotta, o di legno, o di latta, o · d'altra materia, per cui si fa correre unitamente l'acqua.

Zov, o stretta, giogo. Zov, o stretta, e. g. mettar al zov, aggiogare, mettere in giogo.

Zovan, giovane, giovine, sost., e agg.

Zresa, ciriegia, cerasa, ciliegia, frutto : per ciriegio, e ciliegio, alb.

Ztar il penn, temperare, temprare, si dice delle penne da scrivere, e acconciare la penna.

Ztadura, temperatura.

Zucca, vedi bozza.

Zuccà, star o esser zuccà, patire letargo, giacere o essere nel letargo, esser sopíto, sopíre: per essere o stare pensoso, pensieroso.

Zuccada, capata, percossa di capo o di zucca: per accozzata, cozzata, percossa di testa con testa.

Zúccar, zucchero.

Zuccar, sost., zuccajo, pianta: e zuccajo, terreno seminato di zucche.

Zuccar, verbo, battere il capo o la zucca contro qualche cosa, e dinoccare, dinoccolare, ammaccar le noche, e dinocarsi dinocolarsi: zuccars insiem, attestare, accozzar testa con testa.

Zuccaria, zuccherino:
Zuccatàr, schiappa legna, sost.
Zucchett dla testa, teschio.
Zucchetta, v. buzzetta.
Zuccunada, v. zuccada.
Zuccunàr, v. zuccar.
Zudas, e zuds, giudice.
Zvetta, civetta, nottola, nottolo: civetta, si dice a don-

na sfacciata : fare a civetta; giuocare a civetta, sorta di giuoco: giuoco della civetta. Zuff, ciuffo, e ciuffetto.

Zusfart, e zusfars, ciuffare, acciuffare, plender pel ciuffo: per azzuffare, azzuffarsi, venire a zuffa, attaccarsi; e affrontare, affrontarsi, accozzarsi, convenirsi; e assalire, assaltare, assalirsi, assaltarsi: per arrestare, fermare con forza, metter le addosso, prendere, ciuffare: per abboccarsi, trovarsi insieme, convenire: per rubate, pigliare furtivamente, di soppiatto, di nascosto: per ghermire, arraffare, arraffiare, arranfiare, accaffare, grancire, pigliare con forza alcuna cosa ad al-

Zugador, giuocatore, gioca-

Zugadora, giuocatrice, giocatrice.

Zugarlar, giocolare, giocare. Zugarlar, giocolare, giuecolare.

Zugazz, giocuccio, giuocuccio. Zuglin, giocolino, giuocolino. Zulla, sost., percossa, botta,

botto; bastonata, bussa, battuta.

Zullaja da calzett, becca, cintolo, cinta.

Zullaja, legaccia, legaccio, legacciolo, qualunque cosa,

con che si lega: per cinta, cintola, cinto, arnese con che si lega, o si cinge.

Zullar, legare, annodare, affibbiare: per battere, bastonare, percuotere, dare, inenare botte, bastonare, busse: per ficcarla, affibbiarla,
accoccarla ad uno, il fare ad
alcuno qualche danno, o
dispiacere, o bessa, e uccellare, aggirare, dar la
quadra.

Zunta, sost., giunta, aggiunta, addizione, aggiunzione: soprassello, dicesi di ciò, che si mette di soprappiù alla soma, o quantità intera, e tarantello.

intera, e tatanteno.

Zuntà, agg., giunto, aggiuntato.

Zuntadura, giunta, giuntura, congiuntura, aggiunta, addizione, aggiunzione.

Zuntar, giuntare, aggiuntare, aggiugnere, apporte.

Zuntura, giuntura, congiuntura : nocca, si dice la giun tura delle dita: nodello, dicesi la congiuntura, che attacca le gambe ai piedi, e le braccia alle mini.

Zupgand, andar zupgand andar zoppicone, andar zoppicando, e zoppicare.

Zupgar, zoppicare, andar zop-

picone, o zoppiconi.

Zupgun, andar zupgun, zoppicare, andar zoppicone, o zoppiconi, andar zoppicando.

Zurà, agg., giurato, da giu-

Zurador, giuratore.

Zurament, giuramento.

Zurar, giurare.

Zurma, ciurma, copia di gente: per quantità, moltitu-

dine, copia.

Zurmaja, ciurmaglia, plebaglia, schiazzamaglia, e popolazzo, popolaccio, plebe. Zuvà, agg., giovato, da gio-

vare.

Zuvament, giovamento, profitto, utilità, comodo.

Zuvantů, gioventů, giovan.zza, giovinezza, giovenezza.

Zuvantà, quantità di giovani, gioventù, e giovanaglia.

Zivar, giovare.

Zaunazz, giovanaccio, giova-

Zuvnett, giovanetto, giovinetto, giovanello.

Zavnin, giovanetto, giovi-

Zuvnott, giovanotto, giovi-

Zzerchia, e schiac., cicerchia, legume.

# ERRORI.

## CORREZIONI.

Spola, cannello &c.

Si tolga Spuola, e Spola, perche queste voci corrispindono alla feirarese Navsella.

# MANCANTI.

Gavi da roda, quarto.

Rema da scaranna, spranga, sparanga: per piuolo.

Panna d' latt', crema, cremore, fior di latte.

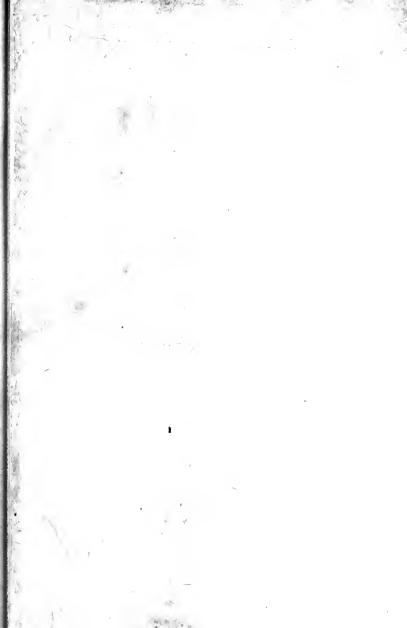

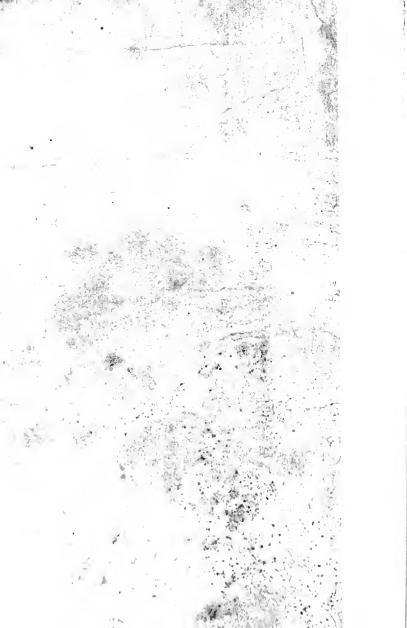

600879

Nannini, Francesco Vocabolario portatile ferrarese-italiano.

LaI.D

# University of Toronto Library

DO NOT
REMOVE
THE
CARD
FROM
THIS
POCKET

Acme Library Card Pocket

LOWE-MARTIN CO. LIMITED

